

M

e diameter

# SATIRE ODI E LETTERE

DI

## SALVATOR ROSA

DA G. CARDUCCI.



FIRENZE, G. BARBÈRA, EDITORE.

1860.

# BNCR

35/1

II

b

ROSA

Ì

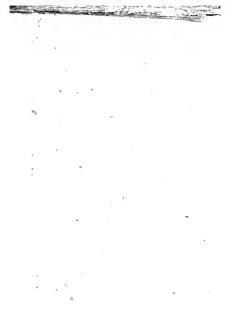

# SATIRE

# ODI E LETTERE

DI

## SALVATOR ROSA

ILLUSTRATE

DA G. CARDUCCI.





FIRENZE,

G. BARBERA, EDITORE.

1860.

T. Falgui II b Prosince I

BIBLIDTECA NAZ.

BIBLIDTECA NAZ.

POTORIO EMANUELE

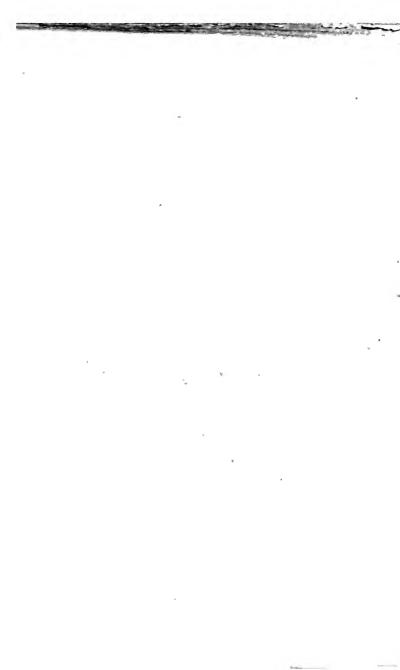





SALVATOR ROSA.





#### VITA

рI

### SALVATOR ROSA.

I.

1 primi trent'anni; in Napoli, Roma, Viterbo. — 1615-1646.

Nel villaggio della Renella, due miglia da Napoli, nasceva, a' 22 luglio del 1615, Salvator Rosa, d'un parentado cui fu patrimonio ereditario la professione del disegno: pittore l'avo paterno, pittorepoi architetto e agrimensore Vito Antonio De Rosa il padre, figliuola a un Vito Greco e sorella ad un Paolo, pittori ambedue, Giulia la madre. Ma che il

Rosa. - Poesie

figliuolo trattasse i pennelli non piaceva a Vito Antonio, forse per la mala prova che ne avea fatto egli; e parendogli dai lampi della spiritosa indole d'intravedere nel fanciullo un futuro splendore del fòro e delle accademie, ottenne per via di favori di metterlo a studio in un collegio de'Padri Somaschi, pur vagheggiando in lui un procuratore che sapesse fare con la lingua quel che egli con il pennello non avea potuto, la roba. Pervenuto alla dialettica, non gli piacque filar sillogismi in barbara e in ferio; e si dètte in vece a suonar varii strumenti e studiare di musica; e, che in un giovine del paese d'Ovidio e Stazio e musico e pittor futuro è facile indovinare, aggiunse a ciò il culto e l'esercizio della poesia. Del che non seppe Vito Antonio adirarsi poi tanto, sperando che Salvatore saría al men divenuto un poeta come il suo concittadino cav. Marini, da guadagnarsi per un 600 versi descrittivi delle bellezze corporali di Maria di Fran-

cia la pensione di due mila scudi. Ma ben presto il genio domestico la vinse: e lo scolare di dialettica si mise a studiare in architettura; e « al disegno (racconta il » Baldinucci) sentivasi tirato per modo, » che non era muraglia di quella casa » o di altra ov'egli avesse potuta met-» tere la mano, che con certi piccoli » carboncelli non ricoprisse con sue in-» venzioni di piccole figure e paesetti... » e una volta avendo di questi suoi di-» segni coperta parte della muraglia di » un chiostro, assai percosse ne riportò.» Prima forma con che l'arte gli arridesse fu il paesaggio: recavasi per quelle vicinanze di Napoli; e i colli il cielo la marina di favolosa bellezza si dimostravano per tre sentimenti stupende all'anima del musico e poeta e pittor giovinetto. Dinanzi a quella armonia di svariati colori, a quella dovizia di tintera quella amenità e larghezza e sublimità di prospettive che la sua terra materna gli offeriva, che dovea parere al giovinetto delle regole che veniva inculcandogli e delle copie che davagli a fare il povero suo zio Paol Greco, a cui erasi volto per insegnamento? fu sua ventura che in quel torno una sorella sua andasse moglie a Francesco Fracanzano pittor nominato; al quale accostossi subito, e fu tutto nello strappargli la pratica dell'arte, chè la facoltà egli Salvatore ben se la sentiva.

- « I pittori napoletani (avverte a questo
- » punto il Passeri) non sono molto dediti
- » per proprio costume ad una lunga appli-
- » cazione, ma prima del tempo a dar di
- » mano a' pennelli e colori e, com' essi
- » dicono, a pittare. Incominciò Salvatore
- » con questa educazione a colorire, co-
- » piando alcune cose del Fracanzano; e
- » faceva conoscere una pronta abilità
- » nel pennello, e secondo l'usanza del
- » paese frequentava l'uso del colorire. »

Mortogli in questo mezzo il padre che egli non aveva più di diciassette anni, il pittare, d'esercizio dilettoso che eragli stato, se gli fece solo argomento a cam-

pare la vita sua e della famiglia. Ed egli mettendo alcune sue carte a ciò accomodate in una cartieretta se ne andava in giro fuori di Napoli; e dove scorgeva qualche veduta di mare odi paese, s'adattava; e con i colori a olio copiava quel sito dal naturale. Mostrando poi la sera i suoi lavoretti al cognato, prendeva animo, sentendosi dire da quello - fruscia, chè va buono. - E passo passo diè mano alle tele di quattro palmi, e coloriti i suoi paesetti li vendeva per poca moneta a'bottegai. Ma questa sì scarsa ed era sì bisognosa la famigliuola, che spesso, venduto un quadro, non gli avanzava di che comperare la tela per un altro: e tanto vennero crescendo le strette della povertà, che la madre con una figliuola dovette riparare in casa i parenti, forse dall'altra figliuola che si avea presa il Fracanzano. Le fredde e anguste pene della miseria e la dispersione della famiglia non isbigottirono il forte animo del giovinetto; ma fin d'allora l'alta fanta-

#### VIII VITA DI SALVATOR ROSA.

sia fu assalita da quella nebbia di malinconia che velò poi tutti i quadri del pittor napolitano. Così lavorando e soffrendo si avviava il Rosa alla bella età deivent'anni: quando avvenne che il parmigiano Giovanni Lanfranco (il quale di paggio in casa i conti Scotti, dove, a quel modo che Salvador nostrofaceva ne'chiostri, intrattenevasi con un carbone a scarabocchiare de'suoi capricci la camera del signore, passato alla scuola di Agostino Caracci erasi poi fatto pittore di bella nominanza) fosse allora chiamato dal Generale de'Gesuiti a dipingere in Napoli la cupola della chiesa del Gesù. Il Lanfranco, venendo di quei giorni in carrozza per la via della Carità, s'abbattè a vedere in alcuna di quelle botteghe certi paesetti, uno fra gli altri in tela di quattro palmi dov'era figurata la storia di Agar e del figliuolo: e tanto gusto ne prese, quantunque ignoto gli fosse il nome segnato sotto del povero principiante, che incontanente pagatone il prezzo, gli volle avere; e quanti vide poi di quella maniera, sì gli veniva non senza lode comprando. All'udire che un Lanfranco lodava i quadretti di Salvatoriello, non è a dire se quei mercatanti gli fossero intorno a fargli istanza di pur averne: e Salvatoriello, che dalla miseria non s'era lasciato tarpare, a tenersi sempre più alto co'prezzi. Il Lanfranco poi l'ebbe a se, e l'ammoni del disegno, e il consigliò che volesse recarsi a quella grande scuola delle arti ch'è Roma. Le lodi dell'artista lodato fecero più grande nel giovine oscuro l'amore della professione e l'ardore d'impossessarsene : ond'ei si acconciò con que'pittori napolitani; e trattò soggetti di storia in casa del Fracanzano e dello Spagnoletto, dipinse con Falcone battaglie, pigliando dell'uno e dell'altro l'impasto delle tinte nel colorire.

Ma Roma stava sempre in cima de'suoi desiderii, Roma città delle arti antiche e delle moderne. E a quella volta s'avviò finalmente nel 1634 a'conforti di Girolamo Mercurio, del quale egli rivedeva i diseХ

gni nella scuola del Falcone, e che allora gli si prestò amorevolmente per le spese del viaggio e per la compagnia. E in Roma l'ardore del veder presto dove tanto è da vedere, e l'agitazione dell'anima sua di artista ventenne dinanzi a tanti e così nuovi e stupendi miracoli, e la mal'aria vie più avvelenata dal calore eccessivo di quella estate, gli misero addosso una febbre che lo tenne a letto per sei mesi, e della quale non potè rilevarsi se non tornando a respirare l'aria nativa. Ma in Napoli, dove per lo meno il gusto dell'arte non era buono e a'principianti era impedita la via dalle superbie gelose de' maestri, che potea fare Salvatore inesperto per età, inabile per natura all'accorto maneggio degli uomini e delle cose? Dipinse qualche altra battaglia col Falcone; poi resosi di lieto animo agli inviti del Mercurio divenuto maestro di casa del cardinale Brancaccio napolitano, si ridusse a Roma in casa dell'amico.

E con quanta noia, allora a punto che più amoroso studiava nelle opere de'grandi maestri, dovè piegarsi, per la necessità del trovar lavoro e farsi conoscere, a un genere di pittura in reputazione a que'giorni e che poi tanto acerbamente riprovò nella seconda Satira, dico alla pittura minuta e triviale delle età di decadenza! Ma che che dovesse cantar di ciò il signor Rosa in capo a 15 o 20 anni, Salvatoriello su 'l primo «la-» vorava per li rivenditori di quadri » e « faceva (scrive il Passeri) molte belle » galanterie a gran segno saporite e » spiritose, figurine piccole e tali non » molto grandi, toccate mirabilmente » con tinte grate e di buon gusto, ma di » soggetti vili, cioè baroni galeotti e » marinari. » E forse dovè a queste qalanterie, se passato poi, a consiglio dell'amico, con la famiglia del cardinale Brancaccio a Viterbo onde era vescovo il cardinale, questi gli diè a dipingere una loggia del vescovado, dove colori

un affresco di ninfe marine montate sopra delfini, e gli fe allogare la tavola dell'altar maggiore nella chiesa della Morte. Nella qual tavola trattò un argomento di terribile prova anche per un artista maturo. Tommaso incredulo che tocca le piaghe del Salvatore; e dicono meravigliosa la espressione della faccia dell'apostolo, dove il passaggio dello spirto dal dubbio alla fede piglia forma sensibile. In Viterbo conobbe ed ebbe dimestichezza con Antonio Abati, del quale oggi pochi sanno che fu autore delle Frascherie e fu agli stipendi dell'arciduca Leopoldo d'Austria, lodato da Ferdinando III imperadore con un madrigale acrostico, il cui italiano tien qualche cosa d'imperiale sapor tedesco. E da lui, scrittore di satire in terzine (una delle quali su la Poesia, altra su la Guerra) tutte a contrapposti a equivoci a guochi di parole, chi sa che non pigliasse il napolitano, insieme col gusto della poesia satirica, anche quelle

arguzie di vocaboli, di che volle spargere con piene le pugna le satire sue?

Compiute le due commissioni viterbesi, o che non gli reggesse più la pazienza a strascicarsi nel codazzo di un cardinale, o che sperasse dopo gli studii romani e le prove in altro paese trovare in patria miglior fortuna, ritornò a Napoli. Dove tiranneggiavano allora tre scuole o meglio tre fazioni artistiche, del Ribeira (lo Spagnoletto), del napolitano Caracciolo, del greco Belisario Corenzio; le quali, accanite fra loro in ogni altra cosa, in questa si trovavano d'accordo, allontanare i forestieri, calcare gl'ingegni crescenti. E veramente quei triumviri avevano con minaccie e con fatti cacciato di Napoli Annibale Caracci il Lanfranco il Domenichino e Guido Reni; e al Gessi, discepolo di questo, venuto a dipingere la cupola di San Gennaro, fecero rapire da una galea, senza che più nulla se ne sapesse, due allievi. Col Rosa principiante e povero

adoperarono l'arme che più diritto ferisce e fa peggior piaga, il disprezzo. Lodati e comperati i quadri di Micco Spadaro, d'un Leone, e d'altri siffatti mezzani artisti: quelli di Salvatore ne pur guardati. E sì che egli allora metteva in tela una terribil figura, immagine forse dell'animo suo tormentato dalla povertà dal disprezzo e dalla potenza sua stessa, o più veramente dalla patria infelice spolpata dalla ingorda tirannia degli Spagnoli; il Promoteo, dico, a cui l'avoltoio divora il fegato rinascente. Mandato questo a Roma, tanto ne gridarono il Mercurio e, altro parziale del Rosa, Riccardo Simonelli, « il quale (dice » il Passeri) stava in credito d'inten-» dente ed era assai valido con le sue » prediche, » che fu esposto ed ammirato alla Rotonda, e ne fu mandato fuora un elogio intitolato con la solita pompa del secolo il Demostene della pittura. Il Mercurio e il Simonelli scrissero a Napoli meraviglie: tornasse a Roma Salvatore,

0-

7.

aspettarlo la gloria. A tale invito il Rosa, di natura sua non punto rimesso e tutto invelenito del disprezzo paesano, dando un amaro addio alla patria serva de' servi e che si gloria Del giogo vil che struscinando va, alla patria dove un cavallo da maneggio stimasi più d'un uomo, che ha il genio disposto a dare i principati e i titoli a rubba, e dove è condannato d'ignobile chi non è de' Seggi e de' Capitoli, mentre la baggiana schiatta dei nobili ha vergogna d'imparare a leggere; fu a Roma su 'l finire del 1638, e prese casa nel canto al Babbuino.

Mai più dal tempo di Leone X era convenuta a Roma tanta copia di artisti come sotto il pontificato di Urbano VIII, papa latinista che scriveva gli esametri su la Dafne del cavaliere Bernino. Ivi, della scuola fiamminga, Rubens e Van Dyck; della francese, Poussin il Vouet e Claudio Loreno; della caraccesca di Bologna, Guido Reni il Domenichino l'Albano il Guercino il Lanfranco; della

toscana, Pietro da Cortona; e, disprezzator d'ogni scuola come delle regole e delle tradizioni e dell'antichità, Michelangelo da Caravaggio. Degli scultori e architetti basta nominare il Bernini, idolo del tempo, sotto la cui direzione si finiva il San Pietro. Fra questo popolo di artisti di tutte le foggie e di tutte le lingue, sentì il Rosa ben presto che a farsi conspicuo poco era un bel quadro: e tormentato da quel che il Baldovini chiama gran desio che egli ebbe sempre che da per tutto di lui si parlasse, pensò a ciò nuovo modo. Che cosa trovasse e che delle sue novità gli avvenisse, lasciamolo raccontare al Passeri spettatore ed amico; la cui prolissità speriamo non debba parer noiosa al lettore, per la viva immagine, se non per altro, che ci presenta di quella repubblica degli artisti rimasta libera e rumorosa, anche dopo Leon X, in Roma.

« E perchè si rendeva impaziente per » non vedere quello che più desiderava VITA DI SALVATOR ROSA.

:Z8-

111-

ır.

10

18

ti

XVII di grido e di acclamazioni, gli venne » in pensiere, per fare una larga aper-» tura alla cognizione della sua persona, » d'introdursi a comparire al pubblico » in azioni ridicole col personaggio sup-» posto di un Pasquarello; e si faceva » chiamare Formica, rendendosi facile » il rappresentare questa figura, per es-» sergli naturale la lingua e i motivi » degli atti. Tutto un carnevale andò in » maschera in questo personaggio; e fu » nel 1639 con altri amici snoi: e fin-» gevano un monta in banco, e di quan-» do in quando per le piazze di Roma » si fermayano a far le solite radunate » di popolo all' uso de' ciarlatani: e mo-» strando di vendere alcuni barattoli » d'argento, e facendo egli vari gesti » ridicoli, si tratteneva la brigata, aven-» do fatta stampare una certa ricetta » faceta .. Finito il carnevale ed essendo » in Salvatore rimasto il prurito di que-» sto Formica...; fatta ragunata di alcuni » giovani curiosi, stabilirono di far com-

#### XVIII VITA DI SALVATOR ROSA.

» medie all'improvviso nella state, e tra » loro si andavano stabilendo alcuni sog-» getti per recitarli. Venuta la stagio-» ne a proposito, procurarono la villa » de' Mignanelli fuori di Porta del Po-» polo, per la vicinanza di Roma; ed » avutala, nello spazio di quella che è » nel primo ingresso alzarono il palco, » e diedero principio a queste comme-» die; delle quali era direttore Niccolò » Mussi, allora in qualche stima di let-» teratura per le sue prediche fatte in » più quaresime in Roma. Alla seconda » commedia, fra gli altri che in gran nu-» mero concorsero a sentirla mi trovai » anch'io; e per buona congiuntura se-» dei in quel banco medesimo che te-» nevano occupato il cavalier Bernini » il Romanelli e Guido Ubaldo Abatini, . » tutti personaggi conosciuti. Per pro-» logo uscì Salvatore, fingendo quel For-» mica che si è detto: ed avendo in » compagnia altri, incominciarono fra di » loro a dire, che, essendo nella stagion

a tra

50g. gio-

illa Po-

ed

ą è

.0.

ie. Iö

t-

n

3

» calda, per sollevarsi da quella noia » era meglio fare una commedia: e tutti » concorrendo a questa risoluzione, dis-» se Formica queste precise parole: -» Non voglio già che facimmo commeddie » comme cierti che tagliano li panni » adduosso a chisto e a chillo, perchè co » lo tiempo se fa vedere chiù veloce lo » taglio de no rasulo che la penna de » no poeta: e manco voglio che facim-» mo venire nella scena corsure acqua-» vitari crapari e ste schefienzie, che son-» go sproposete d'aseno. — In quelli » tempi il Bernini soleva fare una com-» media nel carnevale, le quali comme-» die avevano nome comunemente d'es-» sere pungenti e mordaci: ed in quel-» la state medesima ne faceva recitare » in Borgo una delle sue ma in prosa » Ottaviano Castelli; e per rappresen-» tare un'alba e per dare naturalezza » all' opera, faceva comparire acquavita-· ri corsori e caprari andar per la cit-» tà; cose tutte contra le regole che Rosa - Poesie.

» non permetton verun personaggio che » non sia intrecciato nel gruppo della » favola. A queste parole del Formica, » io che conobbi la sua intenzione die-» di subito un'occhiata al Bernini, per » osservare i suoi andamenti: ma egli » con una disinvoltura artificiosa diede » ad intendere che non l'aveva colpito » il taglio di quel rasoio, e non fece » nessuna apparente dimostrazione: ma » Ottaviano Castelli, che anch' egli ci si » trovò presente, crollando più volte il » capo e sogghignando amaramente die-» de segno che si era parlato per lui. » Finita questa commedia, che non fu » cosa considerabile, si restò con que-» sto livore coperto. E dopo alcuni gior-» ni il Castelli che già faceva la sua » faldonata in Borgo Vecchio nel cor-» tile del Palazzo degli Sforza..., pensò » con questa occasione vendicarsi di » Salvatore: e credo che il Berniui gli » prestasse il suo consenso. La vendet-» ta fu per verità spropositata e senza

» spirito: perchè, avendo introdotta una » novità nel prologo, finse una gran » quantità di popolo uditore d' una com-» media da recitarsi, e tra questi finse un » personaggio nell'abito e nella somi-» glianza del Formica; e per passare » il tempo dell'aspettare il principio » » di quella recita, finse un chiromante » e fisonomista che dalla mano e dalla » fronte di quel popolo prediceva le co-» se future! e tra gli altri fece che » si mettesse intorno a questo Formica: » e cominciò a leggergli un lungo pro-» cesso della sua vita passata, preten-» dendo così attaccare il tutto addos-» so a Salvatore: incominciò a dirli » del suo trattenersi in Napoli, della » sua venuta a Roma, e sotto la fede » d'ospizio aver rubato sottocoppe e » candelieri d'argento, d'aver tenuto » mano a rubare ad infamie e ad azio-» ni disonorate; tutte cose improprie » mendaci, imposture e vendette senza » proposito d'alcuna sorte; e per avvilire

BIBLIOTECA WAZ

### XXII VITA DI SALVATOR ROSA.

» maggiormente la condizione del Rosa, » passò all'oltraggiare la professione » della pittura. Di che io risentitomi mi » levai in piedi e me n'andai, stomacato » d'una cosa così laida scortese ed in-» fame. Al mio esempio se n' andò Ro-» manelli e seco il Bernini; ma anda-» tosene Ottaviano li seguì prima che » uscissero, e fece con loro scuse gran-» dissime, protestandosi non essere sta-» ta sua intenzione che si entrasse nei » particolari della professione. Dopo que-» sto sproposito si restò con male in-» tenzioni, e con sospetto da una parte » e dall'altra che non si proseguissero » queste vendette con maggiore scan-» dalo: e non mancava chi fomentasse » tanto l'uno quanto l'altro a non fer-» marsi e a restar superiore. Ma il Rosa » con somma prudenza fece del tutto » passaggio, ed attese alle sue modeste » ricreazioni d'amici e a dipingere per » maggiormente vantaggiarsi. In qualche » parte conseguì il suo intento di farsi

#### VITA DI SALVATOR ROSA. XXIII

- » nominare con queste sue commedie:
- » ma come cosa disgregata dalla sua
- » professione, non li partorirono troppo
- » buon nome. »

Certo, cominciare egli novizio dal dar la berta al cav. Bernini mostra l'uomo che per raggiunger la gloria sdegna le vie reputate più facili. Nè per le noie che glie ne vennero allora, lasciò poi questo sollazzo delle commedie: che anzi lo veniva seguitando ne'ritrovi privati; e talora accompagnandosi su'l liuto recitava farse per musica ch'egli stesso componeva nel suo dialetto; tal altra cantava all'improvviso vispe rime su proposti argomenti; meditava e scriveva poesie, e spesso in compagnia delle opere di pitture mandava fuori sonetti e siffatti componimenti, ne' quali l'una arte era dichiarata e illustrata dall'altra. Perdute o forse obliate in qualche biblioteca di Roma le più di quelle poesie; delle poche raccapezzate che potemmo produrre nel presente libretto

#### XXIV VITA DI SALVATOR ROSA.

alla serie delle Odi, debbonsi probabilmente riportare a questo tempo le Strofe per musica, il Lamento (se pur non fosse stato scritto nel secondo soggiorno in Roma), La Strega, composta nell'occasione che trattava argomento simile con i colori. Per tal guisa comico poeta e musico ebbe modo a venire in grazia di molte persone, e di quella grazia si fe strada a dimostrarsi pittore. E trovò commissioni lodi e guadagni; avendo in questianni finito il quadro del Figliuol Prodigo (passato poi a Pietroburgo) e per certa chiesa di Milano un Purgatorio, (ora nella Galleria di Brera), per Casa Chigi un Pindaro a cui poetante nella selva comparisce il dio Pane, per casa Rossi la Strega (che poi anch' essa passò nel palazzo dei Chigi). Fattosi per tal modo pittore e pittor nominato, desiderò nel 1646 di riveder la sua Napoli, non senza una cotal boria di far sè stesso rivedere a Napoli, altro da quel Salvatoriello meschino, di cui non teVITA DI SALVATOR ROSA. XXV muto l'ingegno ed era compatita la libertà del parlare.

II.

Tre anni a Napoli e a Roma. 1646-1648.

Ma in Napoli ebbe a far altro che mostrare alla gente com'e'si fosse rimesso in arnese.

Pessimo fra tutti i mal governi stranieri che han dato il guasto all' Italia fu lo spagnolo. Mandavasi nelle sciagurate provincie alcuno dei cortigiani di Madrid, che poco degli affari, nulla delle usanze e leggi paesane si conosceva. Appaltar le gabelle a pubblicani ingordi, vendere gli uffici pubblici e commetterli a gente venale; fondare una brutta chiesa di nuovo lasciando andar male gli arsenali e i porti, infeudare di nuovo i comuni rimasti liberi; mercanteggiare l'impunità o il perdono

XXVI VITA DI SALVATOR ROSA,

co' molti gentiluomini che avessero messo le mani nel sangue e nella roba del prossimo o portato le armi contro il sovrano e le leggi, facendo a un tempo arruotare qualche ladracchiuolo o sussurratore plebeo ed esporne le teste entro gabbie di ferro ne' luoghi pubblici; ma sopra tutto stillar nuove imposte, e sempre sempre munger oro e sangue dalle vene del popolo quanto ve ne fosse più che non ve ne fosse; poi bandire tre gride a Milano o quattro prammatiche a Napoli; tali i governi di cotesti governatori. E a Madrid più era tenuto buon arnese politico qual più empiesse sè e i ministri dell'oro italiano: chi si adoperasse rimessamente in questa bisogna, odorava di scemo a quelle Eccellenze. Tristi proverbii andavano per le bocche del popolo: de' regii ministri dicevasi in generale, che in Sicilia rosicchiavano, a Napoli mangiavano, in Lombardia divoravano; dei vicerè di Napoli particolarmente, che, dei

VITA DI SALVATOR ROSA. XXVII

tre anni che solevan durare, il primo usavano a far giustizia, il secondo a far denaro, il terzo a far amici per esser riconfermati. Anche, correva fra i poveri oppressi certa canzone, composta a guisa di preghiera su le parole del pater noster; della quale, per essere incidita, non dispiaccia che riportiamo qui alcune strofe:

«La prima cosa che fa lo spagnuolo, Per ogni luogo della casa bada; E dove trova cosa che gli aggrada, Adreniat.

Dipoi dice al padron - traiga a qui todos - Col petto gonfio e con il viso altiero, Che non gli basterebbe un giorno intiero Regnum. luum.

- Venga los pollos ij las gallinas: Si non, quiero ammattar con il cuviglio: -Tal che ci convien dir con basso ciglio,

Fiat . . . .

Non gli basta saziarsi e tôr la robba:
Per doppio scorno di tutti e'vassalli,
Danno in cambio di biada a'lor cavalli

Panem nostrum....

XXVIII VITA DI SALVATOR ROSA.

Appresso questo ogni altro male è poco, Chè si voglion cavar tutte lor voglio Mettendosi a dormir con nostre moglio Sicut et nos. »

### E finisce pregando:

«Metti, Signor, l'Italia in unione, Acciò da questi can siam liberati! E pigli l'arme ciaschedun barone, Acciò che a pezzi sien tutti tagliati!»

E se male per tutto, smisuratamente male andavan le cose nel regno di Napoli; intorno al quale una trista massima correva a Madrid, che il regno di Napoli sempre travaglia cui nol travaglia. E tanto bene lo travagliarono, che, non ostante il privilegio giurato da Carlo V che nè egli nè i successori metterebbero tasse su 'l regno senza il beneplacito della Chiesa e, ove il facessero, il popolo fosse nel suo buon diritto di contrastare con le armi, nessun vicerè se ne tornava senza aver imposto sempre nuove tasse e sempre più ingorde: 44 mi-

### VITA DI SALVATOR ROSA. XXIX

lioni di ducati ritraevane dal 1631 al 37 il conte di Monteres; altri 47 il duca di Medina dal 37 al 44, e partendo vantavasi aver lasciato il regno in tal condizione che quattro buone famiglie non basterebbero a cuocere una buona vivanda. E il popolo pagava 11 milioni di ducati d'oro all'anno, quando successo a quel crudele l'ammiraglio di Castiglia volea levare per un altro milione e cento mila ducati: mormorando il popolo, rappresentò egli a Madrid la impossibilità della cosa: gli fu risposto - andasse; esser lui inabile a governare, non che il regno di Napoli, un convento di frati. - Venne il duca d'Arcos, e mandò a esiger la tassa dai Comuni debitori: ma la gente non avea letti ove dormire, e disperdeasi pe' boschi: pure alle rimostranze fu risposto -- Vendano la carne delle mogli e delle figliuole, e paghino. - Perchè denaro si voleva a saldar le piaghe delle guerre vecchie e nuove: denaro a empler i ven-

### XXX VITA DI SALVATOR ROSA.

tri dei ministri e dei grandi e delle lor meretrici: se la vil plebe muore di fame, che fa? Chiedevasi un altro milione: lo concessero i nobili, che privilegiati non dovevano pagarlo essi: furon tassate le frutta, le frutta che esuberanti produce quella terra beata quasi unico nutrimento a migliaia de' figli suoi.

Che cotesto barbaro governo dovesse puzzare a Salvatore, credo che il sappia ogni gentile spirito il quale abbia trascorso pure in fretta le satire di lui. E quando la domenica dei 7 luglio 1647 il contadino di Pozzuoli gittò i fichi dalle ceste e pestolli a terra prima che pagar la gabella; e Masaniello pescivendolo d' Amalfi si fece avanti, bello di giovinezza e d'audacia, gridando - Via la gabella de' frutti! per dio sì ch'io aggiusterò questa cosa; - e la vil plebe gli trasse dietro verso il palazzo reale; e il nobile vicerè riparò tra i frati di San Luigi; e, disarmate dal popolo le soldatesche, Mandò a Masaniello la carta del

VITA DI SALVATOR ROSA. XXXI privilegio di Carlo V; e il popolo dichiarò non voler sapere d'accordi finchè tutto il regno non fosse sgravato di tutte le gabelle imposte contro il privilegio; allora certo l'animo del Rosa uscì in quel gioioso grido versificato poi nella satira IV.

«Senti come cangiato ha il mio Sebeto In sistri bellicosi le zampogne, Nè più si volge al mar tranquillo e cheto! Mira i serpenti in bocca alle cicogne, E quel fumo che al ciel gir non s'attenta Olocansto è di furti e di vergogne!

Mira che del morir nulla paventa Chi le carriere alle rapine ha ferme E che un'idra de'mali ha doma e spenta!

Mira l'alto ardimento ancor che inerme! Quante ingiustizie in un sol giorno opprime Un vile un scalzo un pescatore un verme!

Mira in basso natale alma sublime, Che per serbar della sua patria i fregi Le più superbe teste adegua all'ime! Ecco ripullular gli antichi pregi

De' Codri e degli Ancuri e de' Trasiboli, S' oggi un vil pescator dà norma ai regi!

#### XXXII VITA DI SALVATOR ROSA.

Han le gabelle omai sino i postriboli: E lo spolpato mondo, ancor che oppresso, Per sollevarsi un po', sprezza i patiboli. Çedono i cigni al pellicano a presso, Al cui genio la morte è lieve intoppo, Se per giovare altrui svena sè stesso.»

E poichè il suo maestro Aniello Falcone, per pigliare nel sangue straniero vendetta di un congiunto che ebbe in quei contrasti ucciso dagli Spagnoli, metteva insieme una brigata di giovani. pittori i più: e fra essi i due Fracauzani, Micco Spadaro, padre e figli Vaccari, del Po. Masturzio, il Coppola, il Porpora, il Cadagora: anche Salvatore fu del numero degli animosi: a capo dei quali Masaniello mise esso Falcone, e volle che fossero nominati la Compagnia della morte. Il giorno trascorrevano la città in caccia degli Spagnoli; e frugavano fin nei luoghi immuni a scovarli, ed ivi senza pietà gli trucidavano. Si ritiravan la notte nella casetta, ove, rifiutata una collana del va-

VITA DI SALVATOR ROSA. lore di tremila ducati, tornavasi ogni sera con la moglie il pescatore capitan generale del fedelissimo popolo; e quivi gareggiavano di ritrar lui al lume. di torcia, sicchè per l'opera di tanti artefici si moltiplicarono ben presto nella città i ritratti del pescatore: e uno di man del Rosa serbayasi in Roma nella Galleria del cardinale Fesch, Povero Masaniello, circonvenuto, dopo l'accordo in chiesa del Carmine, con insidiose carezze, forse per forza di veleni scemato del senno, ultimamente fatto uccidere a tradimento! Come poi fosse gridata la repubblica e chiamato al reggimento il duca di Guisa, come la rivoluzione vittoriosa fallisse per incertezza e stanchezza e Napoli su' primi del 48 ricadesse in potestà del vicerè conte d'Ognate e delle armi di Don Giovanni d'Austria, non è da dir qui. Dinanzi alle armi di Don Giovanni e alle parole di perdonanza messe avanti dal vicerè per mascherare i futuri supplizi, si disperse

# XXXIV VITA DI SALVATOR ROSA.

la brigata degli artisti napoletani: Falcone passò in Francia; Salvatore tornossene a Roma, cadente il 47.

E quivi ridottosi nella sua casa del canto al Babbuino, si diè tutto a lavorare di genio, improntando le sue pitture e poesie di quella tristezza che i tentativi di libertà falliti gli avean messo in core. Chè a questo tempo o poco dopo sembrano doversi riportare e quell' ode ove in persona d'Aglao veste di rigidezza stoica li sdegni repubblicani e le altre dove grida al cospetto della Provvidenza con le parole di Giob. Nè meno tristi eleggea gli argomenti o meno cupe adoperava le tinte nelle opere di pittura: Democrito contemplante fra le tombe e gli scheletri (fu de' Sagredi, e passò poi al marchese di Lansdown in Inghilterra): Cadmo con la spada nuda innanzi all'atterrato serpente, e gli uomini che armati l'un contro l'altro sorgono dagli sparsi denti di quello (ora nel palazzo reale di Danimarca): Socrate

### vita di Salvator rosa. xxxv che circondato da'suoi discepoli bee la cicuta (in Inghilterra, nell'abbazia di Fonthill): Attilio Regolo tratto al supplizio della hotta (nura in Inghilterra

plizio della botte (pure in Inghilterra, presso il conte Darnley). Ma celebrati su tutti di questo tempo sono i due quadri d'invenzioni morali, dove era più veramente nuovo e straordinario; della Fragilità umana, fatto pe' Chigi; e della Fortuna, il quale dato da lui col Socrate e col Regolo e paesi e battaglie moltissime all'amico suo Carlo De' Rossi passò poi al Duca di Beaufort in Inghilterra. « Ebbe

- » l' Eminentissimo Chigi (scrive il Bal-
- » dinucci) un suo quadro maggiore d'otto
   » palmi, ove è figurata l'umana fragilità;
- » bella donzella, inghirlandata di rose e
- » bella donzella, ingniriandata di rose e » sedente sopra un globo di vetro, e sopra
- » le ginocchia tiene un putto a sedere.
- le ginocchia tiene un putto a sedere.
   Vi è la Morte con ali spennacchiate,
- » che al putto fa scrivere la costituzione
- » della vita umana, cioè le parole: Nasci
- » pæna, vita labor, necesse mori... A' piedi
- » pæna, vita taoor, necesse mori... A pieur » della donzella vedesi una culla, ove
- » della donzella vedesi una culla, ove

### XXXVI VITA DI SALVATOR ROSA.

» sono due putti, uno in atto di solle-» varsi, l'altro alla sponda della culla » appoggiato: e questi soffiando in un » piccolo cannelletto manda fuori globi » di acqua insaponata, mentre l'altro » appiccia il fuoco a certa stoppa che » pende da una conocchia, cerimonia so-» lita farsi a'novelli pontefici. Vi è final-» mente una Semiramide con diversi ge-» roglifici, una Jole, un razzo ossia fol-» gore, con altri simboli, tutti alludenti » all' umana fragilità. » - « Sopra ogni » altro bizzarrissimo quadro (seguita il » Baldinucci), che toccò a possedere al » Rossi, fu senza dubbio quello che di-» cesi della Fortuna. Rappresentò Sal-» vatore nella più alta parte della tela » la figura di essa Fortuna, con un cor-» nucopia nelle mani pieno de' più ric-» chi tesori che apprezzi il mondo. Nella » parte più bassa veggonsi diversi bruti; » e tali sono il giumento il porco il bue » il lupo la volpe il bufalo il castrone un » uccello rapace e un allocco. Versa la

### VITA DI SALVATOR ROSA. XXXVII

r Fortuna dal suo cornucopia le sue ric-

» chezze e'più belli addobbi; dei quali

» alcuni indifferentemente vanno a ca-

» dere sopra qualsisia di quelle bestie, e

» altri scendono a ricuoprire il suolo: e

» così vedesi il giumento calpestare ghir-

» lande d'allori, libri, pennelli e tavolozze

» dapittori; il porco tenere fra le sordide

» zampe ammassate le rose, e pascersi

» di gran quantità di perle che veggonsi ; » sparse sotto il suo grugno; e altre sì

» fatte dimostranze di una verità che

» il pittore intese di far conoscere. »

Così dipingendo e poetando stavasene il Rosa tutto a sè, e, o per sue tristezze o per isdegno che avesse de'loro costumi, non conversava molto nè poco con gli uomini dell'arte; i quali non è a dire se di questa ritenutezza si adontassero come procedente da superbia e dicessero ogni male di lui. E all'ire loro Salvatore per la parte sua andava incontro con la libertà del parlare e dell'operare. E qui sta bene riportare un

# XXXVIII VITA DI SALVATOR ROSA.

fatto, se di questo o di qualche anno avanti poco importa, quale ci vien raccontato dal Baldinucci: « Aveva egli » fatto esporre nel chiostro della chiesa andi San Giovanni decollato, nel giorno » della festa del Santo, fra altre bel-» lissime pitture, un quadro fatto da » uno di professione cerusico ma che » per suo diletto anche dipigneva. Era \* to stesso Salvatore in quel luogo, ove molti pittori erano concorsi; i quali » avendo assai lodato il quadro doman-» darono al Rosa chi l'avesse dipinto. - Questo per vostro avviso, rispose » Salvatore, è un quadro fatto da un » pittore che i signori accademici della » chiesa di santo Luca non hanno vo-» luto ammettere nella loro accademia: » e ciò perchè l'ordinaria professione » di lui è la chirurgia; e a me pare che · abbian fatto male assai, mentre fo re-» flessione che coll'ammetterlo avreb-» bero avuta fra loro persona, a cui » saría stato facil cosa il rassettare le

VITA DI SALVATOR ROSA. » loro storpiature. - Pensi ora ognuno » quali si rimanessero i pittori in ascol-» tare quel detto tanto mordace. Il fat-» to si fu, che subito fu portato quel » motto agli orecchi di tutti i pittori » di Roma: e da quel punto congiura. » tasegli contro la più parte, incomin-» ciò a dire della persona sua e del-» l'opere sue tanti vitupèri e tanto » male, che il Rosa ebbe poi a dire » - Già il campo è rotto; chi si può » salvar si salvi. - E trapassando poi » questo veleno da quei pittori che allo-» ra operavano in Roma a quei che loro » successero in vita del Rosa, vennesi » a conservare sempre vivo un tal li-» vore, che fece sì che ad esso per ordi-» nario non potesse mai venir fatto di

Nè si stettero contenti a chiudergli le porte dell'accademia, che anche non volessero con loro arti e calunnie aprirgli quelle della prigione. E di questo pure cediamo il racconto alla vivace in-

» essere impiegato in opere pubbliche. »

genuità del buon Baldinucci: « Occorse » un giorno che, avendo dato fine al » sopradetto quadro (della Fortuna), » giunsero alla sua stanza due prela-» ti... monsignor Bandinelli e monsi-» gnor Rasponi. E già, dopo aver go-» duto del virtuoso trattenimento, usciti » della casa del pittore, se ne torna-» vano a' loro affari; quando, avendo » appena fatti pochi passi, s'incontrarono in don Mario Ghigi fratello dels lo allora regnante pontefice Alessan-» dro VII. Il quale, fatta fermare la » carrozza e avuti a sè i prelati, do-» mandò loro da qual bel trattenimen-» to in quell'ora se ne venissero. At » quale uno di essi: - Sappia Vostra » Eccellenza che noi venghiamo dalla »-casa di Salvator Rosa, ove noi ab-» biamo vedute e abbiamo sentite certe » satire. - Infino a che, disse don Ma-» rio, abbiano le Signorie Loro sentite » le satire, io ben l'intendo; ma non » so già adattarmi a capire come l'ab» biano anche vedute. - Bene sta, ri-» sposero i prelati, quanto dicemmo; » perchè, dopo aver sentita leggere una » bella satira, un'altra ne abbiamo ve-» duta in un bel quadro, di una For-» tuna che sopra diversi bruti spande » suoi doni; - e tutto il contenuto nel » quadro gli descrissero puntualmente: » e dopo aver tutti insieme consumato » qualche tempo in grandissime lodi » del bel concetto del pittore, si sparti-» rono. Non andò molto che il gran lo-» dare che facevano quei signori per » Roma quel quadro venne all'orecchie » del Rosa; il quale se ne pavoneggiò » tanto, che risolvè di esporlo alla pub-» blica vista nella allora prossima fe-» sta di San Giovanni decollato (29 aga-» sto 1648?). Ed eccoci al punto; cioè, » che, per quella rabbia intestina che » più che lunga mano avean concepita » contro di lui molti professori, senza » mai, atteso il suo gran credito, po-» terlo attaccare in cosa che valesse,

## XLII VITA DI SALVATOR ROSA.

» in un subito dieder fuori altri recla-» mi; e vollero che sapesse tutta Roma » come il Rosa sotto l'apparenza di » quel quadro avea voluto sfrontata-» mente dar fuori una solennissima pa-» squinata. E giunse la cosa a segno. » che già doveva il pittore esser fatto » render conto in carcere del significato » delle pitture; se i due prelati e 'l prin-» cipe don Mario, già fatti consapevoli » dell'intenzione di Salvatore, non aves-» sero abbracciata la sua difesa; la » quale, sebbene seguì senza incomodo » della persona di lui, non fu però che » non necessitasse esso e gli amici a » discolparsi nel miglior modo: e io » conservo presso di me una molto » dotta apologia stata fatta a sua di-» fesa in quel tempo. » Egli poi il pittore le sue ire di artista e d' uomo contro gli artisti e i preti di Roma commetteva alla terza rima dell'Ariosto e del Berni; la quale non erasi fino a quei giorni prestata a ricevere in sè tanto

VITA DI SALVATOR ROSA. XLIII émpito di collera e tanta onda di ciarla napoletana, quanta Salvatore le ne infuse nella sua Satira La Babilonia.

### III.

Gli ultimi ventitre anni; in Firenze e in Roma. — 1649-1672.

A sbrigarlo di siffatti impicci veniva opportuno il principe Gian Carlo de' Medici poi cardinale; il quale passando di Roma per a Firenze gli offerì di recarlosi in Toscana seco; nè in quell'occasione spiacque al Rosa di rendersi al nobile invito. E per esso Gian Carlo e pel Gran Principe Ferdinando dipinse più quadri che ammiransi tuttora nella Galleria de'Pitti; una battaglia in tela di cinque braccia, ov'è a sinistra il proprio ritratto dell' autore; due grandi paesi con porti di mare e navigli e campagne montuose; lo Spavento, dove col paesaggio, meraviglioso per lo splendido tocco

del cielo e per l'accorta disposizione delle nuvole, è insigne la figura del campagnolo, il quale col turbato aspetto e col cenno significa a due persone un pericolo ignoto in che s'incontrerebbero pigliando una tal via; la Giustizia che rifugge tra la gente di campagna; la Pace coronata di olivo con a lato il lione e l'agnello, che arde arnesi di guerra; Sant'Antonio a cui appariscono nel deserto forme infernali; un filosofo che mostra ad altra persona una maschera.

E sì gli aggradì la liberalità della corte medicea, tanto la civiltà de' gentiluomini toscani gli si porse diversa dalla burbanza dei nobili di Napoli e Roma, per guisa il sodisfece la eleganza dei dotti e la compagnevole amenità degli artisti fiorentini in riscontro alla gravezza dei letterati e alle triste invidie dei pittori romani, che rammentò poi sempre con soave desiderio la dimora in Toscana e i gentili amici che glie l'allegrarono. Egli, schivo in Roma della

### VITA DI SALVATOR ROSA.

XLV

compagnia degli artisti, si strinse in Firenze di amicizia quasi fraterna con Lorenzo Lippi, gran cultore del naturale nell'arte; col Lippi, ch'ei preferiva a ogni altro pittor fiorentino per l'ottimo disegnare e per l'impasto de'colori; col Lippi, come lui poeta, e del quale a lui napolitano piaceva il motteggiar fiorentino, e la bizzarria e fierezza della conversazione a lui bizzarrissimo. E misegli in cuore di trarre innanzi il Malmantile incominciato per burla; e gli diè notizia del Cunto delli Cunti, fantastica narrazione in dialetto napolitano uscita fuori allora; onde trasse poi il Lippi l'orditura del suo poema in gran parte. E tutte le sere in su 'l tardi, dopo avere gran pezzo della giornata dipinto, trovavasi il Rosa con lui nella sua stanza in Piazza santa Elisabetta: dove succedevano scene di quella fraternità e gaiozza tutta propria de'vecchi artisti toscani. Alcuna volta il Rosa sovveniva l'amico nel dipingere: « Occorse un giorno... (rac

# XLVI VITA DI SALVATOR ROSA.

» conta il Baldinucci) che Salvatore giun-» se alla stanza del Lippi, in tempo che » egli stava dipignendo una bella tavola » di Maria-Vergine che va in Egitto; e » dovendo farvi il paese nè riuscendogli » punto per essere cosa fuori di sua » inclinazione, già era in punto di get-» tar via i pennelli e la tavolozza. Onde » Salvatore disse a lui — Che fai, Lo-» renzo Lippi? - Io m'inquieto e mi » arrabbio, rispose il pittore; perchè » io debbo fare un paese, e non trovo » la via di far nè meno una foglia. --» E 'l Rosa a lui — Dà qua la tavo-» lozza: — e il Lippi gliela porse. — » Ma dove sono i colori? disse il Rosa: -» Non gli vedi? soggiunse il Lippi. -» Ma questi non son colori per fare il » paese. Dà qua dà qua le catinelle, che » ti caverò ben io d'impaccio - dis-» se Salvatore: e tolti via i primi co-» lori e coperta la tavolozza di altri » in gran quantità, si pose a fare tutto » quel paese, e lo dètte finito in poche

» stanza del Lippi più gentiluomini di-» lettanti di pittura per vederlo e co-» piarlo. » - Altra volta era il Lippi che faceva a Salvadore il ritratto: « Dopo » pochissimi giorni erasi egli di nuovo » portato alla stanza del Lippi, ove erano » Alfonso Parigi architetto del Granduca. » Antonio Malatesti l'autore della Sfin-» ge, il dottore Lodovico Serenai stu-» diosissimo di materie d'astronomia: » quando il Lippi, accomodato uno sga-» bello a buon lume presso al leggio, » con grazioso modo in lingua napole-» tana disse a lui - Salvadore, assiet-» tate a loco. - Ciò fece Salvatore subi-» tamente: e il Lippi in breve tempo » formò di lui sopra tela un ritratto » tanto bello e somigliante, che poi ne » furono fatte assai copie... L'originale » ritratto pervenne poi in mano dello » stesso Lodovico Serenai: e rappre-» senta il pittore, testa con busto, vestito

VITA DI SALVATOR ROSA.

ore: e riuscicosa si bella, che, corsane
 la fama per la città, si portarono alla

XLVII

# XLVIII VITA DI SALVATOR ROSA.

» di un bel drappo con maniche affet-» tate, collar piccolo all' usanza di quei » tempi; ed esso in atto di guardare » chi il mira. » - E poi recavansi in compagnia fuori di Porta San Gallo a vedere gli antipodi; « invenzione ridi-» colosa (séguita lo stesso Baldinucci) » del Lippi, e da esso talvolta usata con » gli amici; dico di condurgli in sul » Mugnone, colà verso il luogo detto » alle Cure, ove sovrasta all' acqua del » fiume un grand'argine murato, sopra » di cui è la pubblica strada: e poi col » Lippi e suoi compagni adagiatisi in » sul terreno dalla parte opposta, che » curiosi aspettavano di vedere quel » miracolo, accennava nell'acqua le im-» magini dei passeggieri della via cam-» minanti a capo all' in giù: e queste » diceva egli essere le persone degli anti-» podi. Traevane una risata, e rimaneva » finita la baia, aspettando ad altra occa-» sione nuovi merlotti che si calassero » a vedere con esso quella bella novità.»

### VITA DI SALVATOR ROSA. XLIX

Ne si restò Salvatore alle amicizie con le persone dell'arte sua; chè anzi si riscontrò in Firenze co'signori Maffei già da lui conosciuti in Roma e che lo trassero seco a Volterra e nelle loro campagne; e fin su'l bel principio tanta apertura aveasi fatto tra i gentili e letterati nomini del paese, che la casa da lui presa a pigione presso alla Croce al Trebbio era divenuta (per dirlo col Baldinucci, che qui fa del grande a mo' del secolo) un' accademia delle più belle facultadi, l'abitazione della giocondità e'l mercato dell'allegrezza. Ivi convenivano il Lippi, e il giovinetto Cordini bel parlatore, e il molto erudito Andrea Cavalcanti, e un dottor Berni, e Francesco Rovai autore di madrigali allora in moda e di sonetti satirici, e l'aretino Apolloni scrittore di drammi per musica (altro genere di moda): e Pier Salvetti, i cui scherzi stampati nelle raccolte dei poeti burleschi rallegrano ancora col lor vivace toscapesimo; e il Dottor Paolo

Minucci segretario del Principe Mattia, poi commentatore dottamente grave del Malmantile: e Giovan Battista Ricciardi professore filosofo e poeta, che divenne amicissimo di Salvadore: e Carlo Dati, elegante nella moltiplice erudizione; Valerio Chimentelli professore di umanità nello Studio di Pisa: Evangelista Torricelli, matematico insigne; Paolo Vendramin segretario e ministro della repubblica di Venezia; Volunnio Bandinelli, poi cardinale. A poco a poco la bella conversazione prese forma di Accademia, a cui fu messo nome de' Percossi. E si diè mano a recitare le commedie a braccia nel Casino di San Marco abitato allora dal cardinale Gian Carlo e sotto la protezione di lui. Il Dati il Ricciardi il Salvetti sostenevano le parti gravi; il giovinetto Cordini facea da servetta, e da Pasquella un dottor Viviani fratello del discepolo e amico di Galileo, da donna l'abate Giovan Filippo Maruccelli poi ministro del Gran Duca alla corte di

Francia; piaceva Luigi Ridolfi sotto la persona di Schitirzi contadin goffo: destava le risa grandi degli spettatori esso Rosa nella maschera di Pascariello: e ner recitare con lui la parte del dottor Graziano passava gli Appennini lasciando Bologna e i suoi negozii di mercatante il sessagenario Francesco Maria Agli: alle scene tra Pascariello e il Dottore rompevano gli ascoltatori in risa tanto sfrenate, che il Baldinucci non dubita asserire taluno esserne stato a pericolo di crepare. Accoglievansi poi gli accademici, se d'inverno, nelle stanze di sopra del casino profumate e ben calde: se d'estate. al pian terreno, dove il pavimento e le pareti vagamente dipinte rendevano imagine di boscaglia amenissima. Quivi si celebravano i simposii; nei quali bizzarra oltre modo era l'ordinazione delle vivande, tal volta tutte, fin l'insalata, in pasticci, tal altra in minestre o polpette. S' incominciava ciascun simposio con una orazione in lode della forma di

vivande prescelta quel giorno, nè si terminava senza che qualcuno degli accademici vi leggesse cose sue: talvolta era il matematico Torricelli che leggeva un encomio burlesco del secol d'oro: tal altra il Chimentelli che leggeva la descrizione del quadro della Pace di Salvatore o nell'anniversario di lui il Natal della Rosa: ovvero il dottor Berni recitava la Satira della Pittura scritta a que' giorni dal nostro pittore e poeta. Per tal maniera si passavano questi lieti ritrovi, non senza spese grandi che Salvatore vi faceva del suo. Il quale nel medesimo tempo, perchè nulla gli mancasse a trar vita gioconda, si raccolse in casa una Lucrezia, che egli tenne poi sempre in luogo di moglie e ne ebbedue figli, e della quale parla con rispetto \* ed amore nelle lettere al Ricciardi-

Circa il 1652, vedendosi terminato il servizio di casa Medici, si risolvè il Rosa di tornare a veder Roma; « ed « avendo (racconta il Passeri) avanzato.

» una certa quantità di danari, vi giun-» se pomposo di abiti, con servidore in » livrea che conduceali lo spadino ap-» presso con la guardia d'argento, e » tutto pieno di sfarzo (infermità vera-» mente paesana; chè la baggianeria di » Napoli è unica) e tutto fastoso. » Venduti nel luglio onorevolmente al Sagredo ambasciatore di Venezia i due suoi quadri del Democrito contemplante fra le tombe e del Diogene in compagnia d'altri filosofi il quale vedendo un fanciullo dissetarsi alla corrente col solo uso della mano getta via la sua tazza; ebbe occasione indi a poco di mostrare qual miracolosa facoltà avesse egli d'immaginare e compier subito come d'un tratto le opere grandi. Da monsignor Corsini che era per andare Nunzio in Francia volevasi un quadro da regalarne il re in quel suo primo arrivo a Versaglia; e volevasi in tempo brevissimo: correva l'agosto verso la metà, e il Nunzio dovea partire su la fine di settembre. Nel ristretto di così pochi giorni, a que'caldi d'agosto, chi avrebbe accettato il carico? o accettatolo, avrebbe degnamente condotto a fine la cosa? S' ebbe ricorso al Rosa. Si chiuse gli occhi sul chiesto compenso di dugento doble il meno. E il napolitano, solito a lavorare di pittura in soli i tre mesi del gran caldo, ebbe in quaranta giorni compita l'opera meravigliosa. È una battaglia al momento in cui pochi valorosi avanzati alla strage grande e dagli avvolgimenti della pugna in luogo solitario condotti si dispongono a contrastare, finchè vita basti, la vittoria al nemico. Queste figure campeggiano nel davanti del quadro sparso d'armi e cadaveri: i vincitori all'intorno mescolati co'vinti, i moribondi co'morti: da per tutto il disordine, in niuna parte la confusione, per la saggia disposizione de' gruppi e movimenti delle figure. Nella parte lontana del quadro, episodi che mostrano l'esito del fatto

d'arme; alzate da un lato le tende dei vincitori, sbandate nella fuga dall'altro le reliquie dei vinti, il soldato che preda il tugurio del pastore e la chiesa. In fondo, nella maggior lontananza, arde una flotta; l'incendio s'appiglia alle vicinanze; quelli che risparmiò il ferro s'incontran nelle fiamme; e il vento porta via le ceneri delle capanne e dei navigli. Il quadro esposto in Roma parti per Versaglia nell'ottobre; ed è ora nel Museo del Louvre. Salvatore venne in Toscana.

A questi anni mi attento di riportare, nella confusione e incertezza delle
memorie circa il soggiorno in Toscana
avanzateci, la dimora che fece il Rosa
in Volterra e dintorni. Accolto amorevolmente in quella città da' Maffei, fece
con essi l'autunno nella lor villa di
Barbaiano. Al boschetto e all'uccellatura passaya un'ora la mattina; poi, fin
che venisse il desinare, attendeva alla
lettura e agli studi; che anche ripiglia-

va fino a sera poco dopo la mensa, rallegrata spesso da G. B. Ricciardi e altri letterati parecchi. Tornato nell'inverno a Volterra dava pur dentro nelle commedie, recitando a braccia da Patacca servitore imbroglione; e l'accompagnavano il Ricciardi con altri gentilnomini e il cerusico della città. Dopo il carnevale, lo trassero gli ospiti alla villa di Monterufoli; dove compose o fini il più delle satire, quella dico che malamente s'intitola dalla Guerra e la Musica la Poesia la Pittura: trilogia fra morale ed estetica, in cui ripigliando i corrattori del buon gusto (nè sempre con gusto, a dir vero) e de' buoni costumi viene a spiegare calorosamente il suo sentimento intorno a quelle arti sorelle, tutte tre coltivate da lui con facilità di greca natura. Nè mise da parte il dipingere; chè e studiava in quel paese variato di piano e monte, di alberi e massi, di torrenti e dirupi, e ne riportò di suoi disegni un grosso volume; e le

stanze di Barbaiano avea colorite d'assai storiette e figure, di solo il carbone lumeggiato con biacca; e dipinso pe'suoi ospiti una Ester e un Sacrifizio d'Abele, e certe mascherate e altre più cose; fra le quali prezioso il ritratto suo di sua mano condotto, che per dono dei Maffei passò dope a Casa Medici; ed è quello che oggi vedesi a Pitti.

Nel 1654 lo troviamo di bel nuovo in Roma, e, perchè fuor di Toscana la vita fu a lui sempre contrasto, in lotta con gli emuli; i quali, non potendo più dopo gli ultimi trionfi contendergli la gloria di pittore, se la rifecero col poeta. Messosi a dar lettura alla gente di quelle sue satire « i suei contrari (scrive » il Baldinucci), non dice valorosi uomini, ma alquanto infarinati, non » giugnendo a saper criticare i suoi componimenti e in particolare le suo » Satire in cosa che valesse, si diedero a negarle per sue: e giunse a tale que » sta maledicenza, che omai si spacciava

#### LVIII VITA DI SALVATOR ROSA.

» francamente anche fra gli uomini i » più assennati e dotti, che non egli » ma qualsivoglia altro virtuoso (ilquale » però non si seppe mai rinvenire) ne » fosse stato il compositore: tanto che » una persona degnissima, già del suo » nome assai devota poi per privati » disgusti a lui contrarissima, spargeva Der Roma questa proposizione; che, quando gli fosse stato fatto toccar on mano che il Rosa avesse saputo » spiegare in nostra lingua il Te Deum, » allora avrebbe egli conceduto per vero » che esso e non altri avesse composto » le Satire. » E tanto prese consistenza il maligno rumore, che anche per molti anni dopo la morte di lui restò in artisti e letterati la credenza, che o le Satire fossero cedute al Rosa in sodisfacimento d'un debito da G. B. Ricciardi, o che, avutele di tra le carte di Reginaldo Scambati dell'ordine de' Predicatori ch'egli ebbe amico in Firenze, ei le desse fuora ad una ad una come

cosa propria, e che, per dare ad intendere che le veniva componendo alla giornata, ci attaccasse di suo qualche taccone di materia del secolo corrente e che si conosceva benissimo non essere dell'istessa miniera (Passeri). Ma dello Scambati, frate di varia letteratura, niun seppe de'suoi tempi mai che fosse poeta. Poeta, secondo il suo secolo, fu il Ricciardi: ma inteso tutto a rimpinzare di frasi altosonanti le sue canzoni eroiche e morali, non ebbe pelo che pensasse alla satira; e tastato da taluno su questo punto, rispose co'versi del poeta latino: « Aurum et opes et rura frequens » donarit amicus: Qui velit ingenio ce-» dere, rarus erit. » Più: al Baldinucci richiedente attestavano; il cavalier Francesco Maffei, saper egli di certa scienza che il Rosa avea composto le Satire a Barbaiano e a Monterufoli: Francesco Redi, che il Rosa più volte in Roma avvertito da lui di qualche mancamento in materia di lingua ritrovava con tanta

facilità e prontezza altre voci e sì graziosamente le accomodava a' lor luoghi, da dimostrarsi egli bene l'autore della composizione intiera. In fine il Baldinucci teneva un quadernetto, ove erano di propria mano del Rosa notate senz'ordine o regola e con informe fretta di molte terzine e pur qualche verso non rimato e concetti nudi talora, il tutto mutato e rimutato e cancellato non una volta. Ripetere tutto questo oggi è forse inutile: ma taluno può esservi sempre, il quale, non possedendo egli arte o facoltà veruna che buona sia e nè pur la fede ne' grand' ingegni, dalla meraviglia di udire un pittore che lasciò gran copia d'opere di pennello sfoderare in tanto numero di versi tante storic e favole antiche (nè sempre delle più ovvie) sia allettato al dubbio e confermato in questo dalla credenza già invalsa a quei tempi; senza ripensare che il Rosa anche improvvisava rime e commedie, e che, dipingendo prestissimo e pochi mesi dell'anno, gran parte del suo tempo metteva a leggere quasi continuamente. Contro quelli che a lui artista negavano la facoltà della poesia, e specialmente contro monsignor Agostino Favoriti di Sarzana sotto nome di Schiribandolo, avventò il Rosa l'ultima e la più accriba delle sue Satire, l'Invidia: e comipiacesi nelle lettere a G. B. Ricciardi che nel sentire quell'ultimo suo componimento alcuno de'suoi nemici abiurasse.

Tornò dopo il 54 in Toscana; e, o dipingendo o convenendo ai lieti ritrovi accademici o villeggiando con i Maffei, vi si trattenne fino al 57. Nel quale anno ne riparti per fermarsi d'allora innanzi nella non faustissima Roma. l'artì accompagnato da un nuvolo di versi degli amici fiorentini, poeti o no; nè senza aver lasciato in Firenze molte opere dell'arte sua. Dipinse pel Cordini Adone sur un delfino; e in un tondo Eraclito e Democrito; e un filosofo sedente in atto di mostrare a

una donna immaginata per la filosofia morale uno specchio, con putti all'intorno e simboli allusivi (argomento questo d'un'ode del duca Jacopo Salviati al Rosa gran pittore di cose morali); e marine e paesi e teste imitate dall' antico; le quali opere tutte il Cordini vendè a Carlo Ferdinando arciduca d'Austria per 800 scudi, che tanto le stimò il fiammingo Giulio Subterman. Campagne e marine colorì in gran copia pei senatori Covoni e Capponi, per un Magalotti, per Paolo Falconieri; pel marchese Gerini un paese ov'è un filosofo che gitta in mare i suoi denari, e i marinari si profondan nell'acque per raccoglierli; e « una Fortuna sedente sul globo, che » col destro braccio si chiude gli occhi » e col sinistro sparge suoi doni: so-» novi alcuni putti, uno de' quali con » gesto puerile si sforza di stringerle » al seno una grossa anguilla, mentre » ella a cagione di sua lubricità mostra » in pochi rivolgimenti fuggirgli dalle

» mani. » (Baldinucci.) Fece pel marchese Corsini un quadro d'incantesimi; e pel Guadagni due paesi con ricchezza d'invenzioni e vaghezza di figure, che rappresentano in uno la predicazione di san Giovan Battista e nell'altro il battesimo di Nostro Signore. Nè meno grata memoria lasciò della larghezza e liberalità sua: imperocchè ebbe più tardi. a confessare a un amico che dei novemila scudi, i quali oltre la provvisione di Palazzo s'era trovato a guadagnare col pennello nel tempo che passò in Firenze, soli trecento ne riportò seco a Roma, avendo messo il resto o negli allegri convegni dell'accademia e nel trattamento de' conoscenti e familiari o a soccorso degli amici e dei letterati bisognosi.

Fermatosi in Roma e presa casa sul Monte della Trinità, non si stancò di operare; « e voleva che alla festa della » Rotonda e di San Giovanni decollato » ogni anno si vedessero del suo cose nuo-

# LXIV VITA DI SALVATOR ROSA.

» ve... Dove (seguita il Passeri) si spar-» tivano i suoi settarii affettati, e gli fa-» cevano con le lodi più danno che bene-» ficio; e, perchè è solito in quel giorno » esporre opere di pittori li più famosi, » dicevano a tutti questi tali aver visto » Tiziano, il Correggio, Paolo Veronese, » il Parmigiano, Carracci, Domenichino, ». Guido, e il signor Salvatore: in fatti » il signor Salvatore non ha paura di »-Tiziano di Guido del Guercino e » nessun altro. Davano con tanta energia » in quel signor Salvatore, con dire che » egli era entrato nel numero di tutti » e che le sue cose andavano nel prezzo » al pari d'ogni altro; che stomaca-» vano gli uomini onorati, e accen-» devano per questo qualche odio verso » di lui come procurasse queste osten-» tazioni, ed egli ne doveva essere in-» nocente. E questo è l'utile che appor-» tano questi faccendosi a un povero » galantuomo. » Verso il 1660 diè mano a intagliare all'acqua forte; e mandò

Ma questi che gli erano come di spasso e altri lavori interruppe nel 1661. per rivedere gli amici suoi e la Toscana. E intrattenevasi in compagnia del Ricciardi alla costui villa di Strozzavolpe presso Poggibonsi; quando, occorrendo le nozze di Cosimo che poi fu terzo fra i Gran Duchi medicei di questo nome. l'Arciduca Ferdinando Carlo d'Austria. il quale aveva a'suoi stipendi come scrittore di drammi musicali l'Apolloni già Accademico Percosso, ordinò graziosamente all'abate Cesti suo musico che volesse in nome suo invitare il Rosa alla. Dori, spettacolo teatrale che esso l'arciduca in occasione di quelle nozze facea cantar da'suoi musici nella reggia di Pitti: non senza speranza di pòter con sue lusinghe indurre il pittore a venir seco

# LXVI VITA DI SALVATOR ROSA.

ad Inspruck; che fin allora non gli era venuto fatto, per quante lettere glie ne avesse scritte d'ordine suo l'Apolloni. Venne il Rosa all'imperiale spettacolo: ma del ridursi al servizio del principe fu nulla. A Firenze lo ricevè in sua casa il Minucci, comentatore del Malmantile: edi quella dimora vuole essere riferito un aneddoto, e lo racconterà il Baldinucci a cui ben si affà: - « Aveva il Dottore » un servitore, villano di nascita, pratico » oltre modo non meno del cucinare che " degli usi di casa sua, ma però uomo » di grossa pasta e di rozzo legname; » tantochè, quando egli avveniva che Sal-» vatore rimanesse solo in casa. era tutto » il suo gusto il mettersi a ragionare · con costui, per sentire i solennissimi » spropositi che ei dava fuori ne'suoi » discorsi; e per porgergliene » materia lo tratteneva bene spesso in » ascoltare precetti della dottrina stoica. » delle leggi d'amicizia, del disprezzo » delle ricchezze, e d'altre simili virtù

### VITA DI SALVATOR ROSA. LXVII

» morali. Chiamavalo per soprannome » lo filosofo nigro: e una volta s'impe-» gnò a dire - Sai filosofo nigro, che mi » saccio guadagnare, se voggio, ciento » scudi all'ora? - A cui il servitore: -» Sete dunque voi un gran goffo a non » vi mettere a lavorare cinque o sei ore » del giorno e durare sei mesi, met-» tere insieme di buone migliaia di » scudi, e poi cercare di vedere quanto » sa vivere un poltrone. - E'l Rosa a lui » - E che vuoi fare degli dinari? è cosa » vile lo lavora reper dinari. - Io non so » s'ella sia vile o non vile, e non lo » cerco, disse il servitore: io so ben » questo, che co' quattrini si posson fare » di molte cose. Io sento che spesso vi » dolete di non aver dapari: or se voi » stroppiaste, or se voi accecaste, addio » Salvatore, a rivederci col bossolo e » col bastone, con tutte queste vostre » bindolate e con tutta questa vostra » dottrina, che io per me non punto » intendo. - A queste parole parve che Rosa. - Poesie.

#### LXVIII VITA DI SALVATOR ROSA.

» Salvatore diventasse stupido: poi volto » a lui così parlò - Ài ragione, filosofo » nigro, ài ragione. -- Tornò intanto il » Minucci:-e 'l Rosa andandogli incon-» tro, non senza sentimento dissegli -» Minucci, tu non sai? lo filosofo nigro. » con cierte parole che mi ha dette, m'ha » sconvuolto lo cerviello. - Voi sapete » rispose il dottore, che conto dee farsi » di costui, ch'è un villano sproposita- to: però usate vostra solita prudenza. » non guardando a quel ch'ei dice. - Mi » maraviglio di te, disse il Rosa; e se » mi stroppio, e se mi accieco, a rivederci » collo bossolo e collo bastone: e'non » m'ha ditta cosa ch'io non sapiessi; » ma non vi aggio pensiato mai comé » faccio ora, e t'assecuro che ne vedrai » priesto lo signo. » Così lasciatosi più presto persuadere alle rozze parole del villano che non piegare dalle lusinghevoli del principe, tornò a Roma; onde non si rimosse più che una volta nel 62 per un viaggio a Loreto.

E negli ultimi anni folgorò di più splendida luce l'ingegno di lui, come fiamma che 'su 'I mancare si raccoglie edivampa gloriosa. Alla esposizione pel San Giovanni del 1662, nella quale Pietro da Cortona preposto alla distribuzione avea raccolto il meglio delle gallerie di Roma, si mostrò con tre quadri: dipinto nell'uno Geremia cavato per intercessione di Ebedimelec dalla fossa ove i principi di Giuda l'aveam fatto calare (adesso a Genova nel palazzo Cattaneo); rappresentato nell'altro Pittagora su la riva del mare e circondato dalla sua scuola, che offre del danaro a certi pescatori perchè lascin liberi i pesci; e nel terzolo stesso Pittagora, quando squallido e severo esce fuori dal luogosotterraneo ov'era stato un anno, e a' discepoli ammirati parla degli elisii ede' colloqui avuti con le ombre di Omeroedi Esiodo (ambedue in Inghilterra preso i Tracy). Evocò nel 1663 l'ombra di Catilina, e in un quadro esposto alla

# LXX VITA DI SALVATOR ROSA.

Rotonda (ora è a Pitti) lo trasse a spaventar nuovamente i Romani chiedendo a' congiurati l'orribile giuramento su la tazza del sangue umano. E quando nel 1668 i parenti d'un papa entrati nella compagnia che disponeva la mostra per la solita festa de' pittori, a toglier fidanza a quanti erano artisti vivi, fornirono quella di tutte pitture antiche e de' quadri più famosi della regina di Svezia: solo Salvatore ammesso a contender della gloria co'gloriosi trapassati espose il San Giorgio che trionfa del drago (passò al re di Danimarca) e la maga di Endor (ora al Louvre); bellissimo fra' suoi quadri. La maga orribile nell'aspetto e con irti i capelli getta l'incenso sur un tripode; intorno a lei scheletri upupe e fantasmi; quindi l'ombra di Samuele che in lunga veste bianca sta ritta innanzi a Saul, il quale prosteso ode il vaticinio sinistro: nel fondo due guerrieri seguacidelre. Enel 1669 dopo 30 anni di stanza in Roma, ebbe la

VITA DI SALVATOR ROSA. LXXI prima commissione d'una tavola d'altare per una cappella del marchese Nerli in San Giovanni de'Fiorentini; e vi dipinse i santi Cosimo e Damiano che nell'atto di esser morti su 'l rogo sono liberati per aiuto celeste. Questo quadro è tenuto pel più perfetto lavoro che in materia di figure grandi facesse mai; ed egli stesso vantavasi col Passeri: « Che dicono adesso » questi maligni? si sono chiariti s'io » so fare in grande? Or venga Miche-» langiolo, e disegni meglio quel nudo » che vi ho fatto io, se lo saprà fare. » Adesso ho stoppato il mondo, perchè » gli ho già fatto vedere quanto vaglio. » Anche dipinse nel 71 ad istanza del Ricciardi un San Torpè per la cattedrale di Pisa. Ed avea già tirato molto innanzi una serie di ritratti in caricatura di persone da lui e dalla città mal vedute, e volea terminarla col ritratto suo pur in caricatura; quando si ammalò d'idropisia. Mal curato penò sei mesi: assistito negli ultimi giorni dal Baldovini

# LXXII VITA DI SALVATOR ROSA.

prete fiorentino, autore del Cecco da Varlungo e d'altri scherzi familiari del più puro toscano; e a'conforti di lui tolta in moglie al cospetto della Chiesa la donna che aveasi tenuto seco dal tempo che stiè in Firenze; morì a'15 marzo del 1673 nell'età di 58 anni: e fu dopo magnifiche esequie sepolto nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Terme, con un epitaffio ov'è detto poetarum omnium temporum principum parem.

Fra le carte, che insieme a 12 mila scudi e a molte opere di pittura lasciò al figliuolo Augusto, erano anche le Satire; delle quali ben presto corsero per l'Italia le copie a penna: finchè nel 1719 comparve pe'tipi del Bernard in Amsterdam la prima stampa seguità poco dopo da una ristampa romana senza nota di tempo e con la falsa data di Amsterdam; turpi ambedue, massime la seconda, di errori tipografici e d'altri provenienti forse dal testo eletto alla impressione. Nè migliore è la fiorentina del 1770

VITA DI SALVATOR ROSA. pur con la falsa data di Amsterdam, nella quale le oscurità derivate alla lezione dai difetti della copia a penna seguita non sono certo schiarite tutte dalle copiose annotazioni del dotto Salvini. Ultimo venne il Poggiali, il quale da un testo a penna ch'ei teneva per ottimo le ristampò nel 1784 in Livorno con falsa data di Londra non senza l'accompagnamento delle note salviniane. Su questa ultima del Poggiali e su quella prima di Amsterdam; elette or dall'una or dall'altra le lezioni migliori, e, quando la correzione emergesse netta dalla cosa stessa, corretto secondo i dettami della critica il testo: è condotta la presente edizione della Biblioteca Diamante. Del comento di A. M. Salvini, abondante ove l'abondanza è importuna, sorvolante e più spesso trasvolante ne'luoghi scabri (certo non è lavoro che quel veramente erudito avesse preparato per la luce pubblica), molte note accorciammo, crescem-

mo altre: molte anche aggiungemmo di

## LXXIV VITA DI SALVATOR ROSA.

nostro; chè a questo autore è necessario l'illustrazione più forse che a qualche poeta latino. E perchè portiamo speranza che questo libretto sia per venire alle mani di molti e artisti e giovani, abondammo in certe dichiarazioni che possono ai dotti parere inutili; ma note i dotti non dovrebbero leggere. Nè però i luoghi oscuri sapemmo schiarire tutti: e alcunison forse oscuri irreparabilmente per vizio de' testi. Il libretto adornammo di VII odi, che non sono in veruna altra edizione; tratte le prime due dalla Vita del Rosa scritta per Lady Morgan, la III e la IV da un giornale fiorentino ove le pubblicò il signor Viviano Guastalla, le ultime tre da' Codici riccardiani e magliabechiani. Vengono in fine le lettere del Rosa al Ricciardi (nessuno finora aveva pensato di riunirle alle Satire), come sono stampate nel Carteggio artistico raccolto da monsignor Bottari (edizione Silvestri) e nel libro della Morgan citato.

### VITA DI SALVATOR ROSA. LXXV

### IV.

L'uomo, il pittore, il poeta.

« Salvatore fu di presenza curiosa.

» perchè essendo di statura mediocre » mostrava nell'abilità della vita qual-» che sveltezza e leggiadria; assai bru-» no di colore nel viso, ma di una bru-» nezza affricana che non era dispia-» cente: gli occhi poi erano turchini, » ma vivaci a gran segno: i capelli ne-» gri e folti i quali gli scendevano so-» pra le spalle ondeggianti e ben dispo-» sti naturalmente: vestiva galante, ma » non alla cortegiana, senza gale e su-» perfluità. » (Passeri.) Fu, come napolitano, copioso parlatore e vivace : ed egli stesso rammenta nelle lettere il suo calore e l'ardenza sua spiritosa. « Chi » volesse riferire (dice il Passeri) tutte » le sottigliezze delle sue arguzie, le » prontezze delle sue risposte all' im-» provviso, e le sue spiritose galanterie

#### LXXVI VITA DI SALVATOR ROSA.

» che faceva sentire giornalmente nel » giro degli amici; ci vorrebbe un grosso » volume. » Ciò non ostante « non ho » trovato (confessa lo stesso Passeri) » uomo più prodigo di lui nel lodare » gli altri; talchè alcune volte veniva » ripreso di troppo, dilettandosi di com-» mendare alcune cose che non lo me-» ritavano a quel segno. In alcune oc-» casioni di emulazione e di rivalità tra » eguali, si giucava alla racchetta colle » palle di rimando; ed ognuno conosceva » dove era indirizzato il colpo; ma era » tirato con tanta leggiadria, che ren-» deva diletto a cui ne risentiva la ri-» battuta. » E le emulazioni e le rivalità e le nemicizie cercò o al meno non evitò egli libero parlatore e che di sè altamente sentiva e fama di singolarità appetiva. Come audacemente si facesse incontro agli orgogli privilegiati delle corporazioni e de' contemporanei famosi, vedemmo nel fatto dell'accademia di San Luca e del Bernino: ed egli che a

VITA DI SALVATOR ROSA. LXXVII principi e potenti parlava da pari a pari, e che dei grandi veri, come Michelangiolo, scrisse non senza quel riserbo verecondo nelle parole che cresce autorità e scema audacia invidiosa al giudizio, certo non risparmiò le mediocrità prepossenti delle lettere e delle arti; onde le guerre a lui pittore e poeta: nelle quali il napolitano che dice sè tutto bile tutto spirito tutto fuoco non è a dire se urtato riurtasse e percosso ripercotesse. Degli amici fu tenerissimo; e lontani gli ricordava e desiderava con affetto come d'amante: non che però sacrificasse ad essi la dignità ed anche la vanità sua d'artista: vedine in prova la lettera XIII al Ricciardi. Al quale profferisce più volte la borsa ed offre-tutto il suo con parole di sincerità; e molto del suo diè a persone e in cose non meritevoli. Chè nato povero e vissuto molti\* anni misero. spendeva e spandeva più che mai gran signore. I doni la moneta e la servitù

# LXXVIII VITA DI SALVATOR ROSA.

dei grandi disprezzò e fuggì magnanimamente: un bacile d'argento del valore di cento ducati, dono d'un gran barone romano, usò ai bisogni corporali: non più che un anno durò col cardinal Brancaccio, quando aveva necessità di pane; poco più colla famiglia Medici, quando gli bisognava fuggire dalle persecuzioni romane: alle offerte di Ferdinando d'Austria e di qualche testa coronata preferì di gran cuore restarsi a mangiare i fichi d'Italia: ed essersi condotto a vivere a sè stesso e a' propri studii senza le dorate catene della corte, era, come dice il Baldinucci, suo unico vanto. Che la sua casa e la persona fosse frequentata da principi e cardinali e prelati e gentiluomini e dotti, amava e se ne teneva; però a modo di sovrano che vuole intorno una corte. Vanità questa, come e il far mostra di sè in bello arnese e con guardia d'argento alla spada e con servitore dietro, in Na. poli e a Roma. Ma Salvatore, quanto della

VITA DI SALVATOR ROSA. LXXIX gloria smisuratamente, tanto era avido di ciò che è la forma esterna e vivente di essa, voglio dire l'aura popolare e l'acclamazione. « Voleva quasi per forza » (ricorda il Passeri) l'osseguio conti-» nuo di essere corteggiato da tutti. » Abitò per molti anni sopra il monte » della Trinità: col trovarsi giornal-» mente a passeggiare sopra la cima di » quello, particolarmente verso la sera, » si aveva tirato un séguito di per-» sone che andavano a discorrere seco » di materie diverse: dove vi conveni-» vano uomini d'ingegno e di bel ta-» lento, musici e cantori di prima classe: e alcuni sfaccendatelli si rende-» vano ambiziosi di trovarsi in quelle » assemblee per poter dire anche eglino » nos quoque. » Con tutto ciò e forse per tutto ciò « era in lui (nota il Baldi-» nucci) un fervente desio d'apparire in » ogni suo detto o fatto quasi un vero » filosofo: e pare che il passeggiare per » gli spaziosi portici di Atene in compa-

# LXXX VITA DI SALVATOR ROSA.

» gnia degli antichi Stoici fosse conti-» nova occupazione de' suoi pensieri. »

A lui pittore è massima gloria il paesaggio; nel quale fu ed è tuttavia ritenuto come inimitabile e insuperato. Lodanlo gl'intendenti che primo ritrovasse le tinte a rappresentare le varie apparenze di colore che piglia l'acqua, o allargantesi in mare, o corrente in fiume, o cadente da alto, o stagnante in laghi e paludi, o percossa dalla luce, o sbattuta da corpi frapposti, o fra dirupi e voragini incavernata. Lodano le tinte condotte con una macchia tutta dolcezza; lodano le arie che con mirabile accordo e con certe velature, più per lo stesso colorito che per gli sbattimenti che fanno i solidi, dimostrano le differenti ore del giorno, l'aurora, il mezzodì, la sera; lodano la imitazione dei piani e monti e scogli e tronchi e alberi e fratte, la esattezza dei navigli e degli arnesi nautici e degli altri che occorrono, l'accompagnamento delle azio-

VITA DI SALVATOR ROSA. LXXXI ni e gesta delle piccole figure accomodate a quello che il quadro dee rappresentare. A me profano sia permesso ammirare la poesia diffusa per quelle tele, poesia più vera ivi che non in molti luoghi delle Satire: sia permesso ammirare la originalità sua in rispetto a'suoi grandi contemporanei il Poussin e il Lorenese. Nel napolitano non le belle quercie e le soavi scene campestri, onde spirano le opere del Poussin virgiliana quiete: non gli occasi infuocati che si rifrangono nei paesaggi ricchissimi del Lorenese; non i peristili e gli ornati sopraccaricanti la natura nè gli splendidi episodii della mitologia, per cui altri paesisti rendono immagin d'Ovidio. Nel nostro, la natura sublime nella sua severità: alberi grandi in lotta co'venti o fiaccati sotto lo scroscio del turbine, vecchi tronchi solcati dal fulmine, selve, deserti, marine solitarie: e insieme, a una cotale grandezza omerica un che di quella poesia che poi piacque

## LXXXII VITA DI SALVATOR ROSA.

al cantore del Corsaro e di Lara. Ma questa grandezza sua di pittore paesista il Rosa o disconosceva o non curava, aspirando di gran cuore alla lode delle figure grandi e delle invenzioni: forse per una voce segreta la quale lui artista da natura ammoniva, che il paesaggio solo non fa pittura, come il sempre descrivere non fa poesia. A Francesco Ximenes che con Onorio Marinari, pittor fiorentino poi chiaro, visitava lo studio del Rosa, mostrando egli le figure grandi, e quelli pur facendo istanze di veder paesi, rispose: « Sappiate ch' io » non so far paesi: so ben fare le figu-» re, le quali io procuro che sian ve-» dute dagli studiosi dell'arte e da per-» sone di ottimo gusto come voi sete, » per cavare una volta dal capo alla » gente questo fanatico umore che io » sia pittore da paesi non da figure.» A un porporato ricchissimo che il domandava del valore di alcuni paesetti « null'altro (dice il Baldinucci) rispose

VITA DI SALVATOR ROSA. LXXXIII · se non - Sempre vogliono li paesi pic-2 coli, sempre sempre li paesi piccoli: # · onde il personaggio domandògli qual · dovesse essere il prezzo di un altro » quadro molto grande: e il Rosa a lui » rispose: - Di chisso ne voglio no mi-· glione: - e qui ebbe fine la vista dei » quadri e la visita di quel prelato. » Le sue figure grandi sono lodate per franchezza di tocco e freschezza di colorito e per l'aria delle teste: ma come quegli che poco o nulla studiava nel naturale, fidandosi nella gran pratica ch'egli avea del pennello, dicono gl'intendenti ch'ei si formasse una maniera propria, bizzarra sì, ma non vera, e che nel colorito non si accordi punto col fare de'grandi maestri. Ma commendabile e degna di essere anche ai tempi nostri imitata parmi la elezione ch'ei facea de'soggetti; non l'ascivie nè capricci nò folli superstizioni, ma nobili documenti così della filosofia come della storia biblica e greca e romana. Nello

Rosa. - Poesie.

### LXXXIV VITA DI SALVATOR ROSA.

Satire ci si fa sentire acerbo riprensore delle nudità e oscenità pittoresche: piace che il Passeri ce lo mostri non discordante nel fatto dalle parole. « Quanto alla parte che si conviene ad » un pittore veramente cristiano, che è » di sfuggire le oscenità e le apparenze » lascive, egli ne fu inesorabile osser-» vatore.... Osservasi questa sua mo-» desta astinenza in un quadro di sua » maño, ove rappresenta il caso del-» l'impudica Frine e il continente Se-» nocrate; e con tutto che la necessità » della storia astringa Frine a compa-» rir del tutto nuda agli occhi dell'one-» sto filosofo per invaderlo con maggior » violenza, nulladimeno la tenne coperta del tutto, e appena lasciò veo derne ignuda la metà del braccio si-» nistro, ma con tanto artificio che nè » meno poteva dirsi discoperto del tut-» to. » Nella verità storica e nel costume dei suoi quadri mettea molto studio: « Fu solito (scrive il Baldinucci) a

# VITA DI SALVATOR ROSA. LXXXV

» forte biasimare le licenze che talora » si pigliano i pittori, come di far dia-» dema sopra la testa di santo esposto » a martirio del quale egli non morì, » benchè poco di poi con altro morisse; » perchè con tale segno diceva egli si » confondeva il vero dell'istoria. Il far » vedere il santo Precursore con croce di canna in mano, errore in che son » caduti anche rinnomati maestri, e al-» tri simiglianti errori che io per bre-» vità tralascio, detestava molto: » delle quali cose tocca pur nella Satira IIa, e ne riprende anche Raffaello. Dei pittori nostri, fa saperci il Passeri « che egli » parlava di Paolo Veronese più che di » tutti, e gli era sommamente a cuore » lo stile de' Veneziani, ma con Raf-» faello non aveva molta dimestichez-» za; » e nè pur con Michelangiolo, per quel che apparisce dalla IIa Satira: si noti che nè anche Dante soddisfaceva a lui grande cultore del Tasso, come nè Omero al Tassoni; colpa del secolo.

### LXXXVI VITA DI SALVATOR ROSA.

Disegnava con molta facilità e dipingea prestissimo, tanto che « nel tempo di un sol giorno (racconta il Baldinucci) si » trovò bene spesso a dar principio e » fine ad un quadro di non mediocre » grandezza. » Il medesimo Baldinucci racconta che « negli ultimi anni non di-» segnava mai alcuna cosa dal naturale, » ma solamente osservava assai, e con-» servando il veduto nella sua tenacis-» sima fantasia lo metteva ad opera fe-» licemente. » Pochi fra i pittori antichi e moderni sostennero la dignità dell'arte così come egli. I dilettanti, guastamestieri d'ogni facoltà, castigava con altiere parole. « Trovossi un dì » (narra il Baldinucci) a vedere un bel » quadro mostratogli da persona che » non era dell'arte ma però lodavalo » molto. Il Rosa per non defraudare » quell'opera, che veramente era bel-» lissima, della dovuta lode; ed insieme » per mostrare a quel tale il poco con-» cetto che ei ne formava per le lodi

VITA DI SALVATOR ROSA. LXXXVII » di lui: rispose: - Tu lodi molto que-» sto quadro: o pensa quello che tu » avresti fatto, se tu l'avessi guardato » con gli occhi di Salvator Rosa. - » Non pativa che volesse alcuno prestargli il pensiero o prescrivere il modo alla invenzione, dicendo che solo il bottaio e'l fornaciaio facevano i loro lavori della tenuta e della misura che era stata loro prescritta, non già i pittori. Gli chiedeva un medico alcuna opera del suo pennello; ma lo pregava a non cominciare, fintantochè non gli avesse somministrato il pensiero e il concetto. « Salvatore si tacque (è il Baldinucci » che narra): e 'l medico chiese da scri-» vere la sua ricetta, e s'acconciò al » tavolino; quando il Rosa, con gesto » spiritoso e vivace al suo solito, posò » in terra la tavolozza e i pennelli, si » alzò dallo sgabello, e accostatosi al » medico disse: - Signor Dottore, fer-» mate, e non iscrivete, fintantochè io non vi suggerisco come vada fatta

#### LXXXVIII VITA DI SALVATOR ROSA.

» questa ricetta. - Il medico, che non » ancora aveva inteso il gergo, sogghi-» gnò, quasi facendosi beffe di lui, e » poi disse: - Signor Salvatore, questa » è faccenda che l'ho da saper fare » io non voi. Allora il pittore voltatosi » a lui così parlò: - Or sappiate che » meglio, e molto meglio, saprò io sug-» gerire le ricette a voi, che sappiate » voi somministrare i pensieri per le » mie pitture a me; perchè assai più » sono io pittore che voi medico: --- e » senza altro dire se ne tornò a suo » lavoro. » Caparre non voleva pe'suoi lavori; nè determinava il prezzo prima d'avergli finiti, dandone per ragione ch' e' non poteva comandare al suo pennello di fare opere che non valessero se non quel tanto. Offendevasi se alcuno stiracchiava su'l prezzo da lui posto ai quadri, massime se la persona fosse denarosa, e glie ne diceva di male parole, senza riguardo a nascita o condizione: di che un bel fatto racconta

VITA DI SALVATOR ROSA. LXXXIX il Baldinucci: « Venne un giorno a ve-» dere sua stanza un cavaliere, che, per · quanto egli stesso in occasione di fa-» migliare discorso disse al Rosa, non » avea carestia di quattordicimila scudi » d'entrata: e avendo adocchiato un » grande e bellissimo paese, dopo averlo » lodato a gran segno, volle sapere » quanto gli fosse stato per costare, pagnando egli si fosse risoluto di esserne » compratore. Rispose il Rosa che non meno di dugento scudi. — Oimè, disse » il cavaliere, questo è troppo gran » prezzo: ma noi averemo campo di ri-» vederci, e so che voi me lo lascerete » per meno assai. — Salvatore per al-» lora nulla disse: ma, essendosi dopo » brevi giorni di nuovo portato il gen-» tiluomo alla sua stanza, tornò a di-» mandargli del prezzo di quell'opera: » a cui rispose Salvatore che trecento \* scudi e non meno. — Vo' signoria vuol » meco scherzare, disse quel tale: ma

» io penso bene che poi saremo d'ac-

» cordo: - e si mise al suo solito in » sulle lodi del quadro; quindi per la » terza volta il richiese del prezzo. Al-» lora il pittore, accomodatosi in certo posto assai sostenuto, disse: - quat-» trocento scudi sono il suo prezzo: » anzi sappiate che ad ogni interroga-> zione che me ne farete crescerà il » valore dell'opera mia cento scudi di » più: ma per levarvi di pensiero di » avermene più a dimandare e per farvi » conoscere vostra stringatezza, voglio » ora che veggiate che con tutti i vo-\* stri quattordicimila scudi d'entrata » voi non sete abile a comprare uno > de' miei quadri: — e discostatosi al-» quanto dalla tela, con impetuosa ma-» niera si allanciò contro alla mede-» sima col capo colle ginocchia e colle » mani, e tutta la sfondò. » All'incontro, de'quadri piccoli non chiedeva prezzo: e a chi si mostrasse generoso con lui l'artista vinceva la mano. Al Conestabile Colonna che gli mandò chiedendo due quadri con sottoscritto un ordine di pagamento in bianco pel Monte di pietà, fece avere i quadri che se li godesse; rispondendo non essere da lui metter la mano d'onde sì gran signore l'avea levata. Al marchese Nerli che per il quadro de'santi Cosimo e Damiano gli fe toccare mille ducati in una guantiera d'argento rimandò cento doble; e avendole il Marchese respinte con far dire al Rosa che in questo cortese contrasto voleva egli rimanere vincitore, l'artista per allora cedè, ma indi a qualche giorno mandò regalando al' Marchese due de'suoi quadri.

E il poeta ci si dimostra non diverso dall'uomo e dal pittore: il Rosa, per dirla col Baldinucci, « fece in versi, non » se n'accorgendo, un vero e somiglian» tissimo ritratto di sè stesso... Le vi» vezzo i sali gli acutissimi detti appa» riscono fatti a misura de'suoi comici
» recitamenti, del suo scrivere famigliari
» lettere agli amici, e de'nellerrini con-

· cetti che furon propri dei suoi ragiona-» menti. » La sua smania di comparire saputo dell' antica filosofia e gran filosofo egli stesso per la quale tanti quadri empiè degli avvenimenti de' savi greci, la sentì Anche nelle tirate stoiche delle Satire e in tutta quella istoria versificata a spese di Diogene Laerzio, di Valerio Massimo e di Plutarco. Ritrovi la pompa di che amaya circondarsi e lo sfarzo delle comparse a Napoli e a Roma, in quella erudizione che opportuna o no egli accumula nelle suo terzine, in quella fila di nomi geografici, mitologici e storici (alcuni errati) di che rimpinza talora le molte pagine. Scorgi per entro le Satire i luoghi ov'egli si compiace e pompeggia a mostrarsi bene in arnese anche in materia di dottrina: riconosci le terzine ch' egli aveva preparate a far grande effetto, ed i versi pe'quali aspetta l'applauso e le smanacciate degli ascoltatori. E qui sta bene udire dal Baldinucci l'apparato e il modo co' quali egli

VITA DI SALVATOR ROSA. XCIII solea recitare agli amici queste sue Satire: « Introduceva egli qual si fosse » personaggio in una stanza, ilcui addobbo » era solamente di alcune seggiole di » sala e di qualche panca; sopra i quali-» conveniva adagiarsi ad esso ed a co-» loro che dovevano ascoltare. Incomin-» ciava egli tale faccenda col farsi prima » pregare un pezzo; e poi vi dava den-» tro: accompagnando la lettura co' più » bei lazzi e colle più ridicolose smor-» fie al suo modo napolitano che im-» maginar si potessero: colle quali non » è dubbio che faceva apparire tai com-» ponimenti in ogni parte graziosi. Ac-» comodava a' luoghi loro alcune pause: » e a' primi segni di aggradimento che » egli andava in alcuno scoprendo, si » alzava in piedi; e voltandosi a colui, » diceva con grande energia - Siente » chisso vè, auza gli uocci; - e segui-» tava a dire. Era cosa poi già risaputa » che Salvatore, in fine, nel riscuoterne » gli applausi, non si contentava nè del

#### XCIV VITA DI SALVATOR ROSA.

» poco nè del molto: e così nel faceto » e nel ridicolo s'aveva, per così dire, » a crepare per le gran risa; nell'ars guto bisognava altrui per soverchio » d'ammirazione dare in ismanie; s'aveva » a dire e poffar qua e poffar là ec.; e » questa non è iperbolica esagerazione: » si doveva gettare il cappello in terra. » e, quasi stetti per dire, sopra la me-» desima voltolarsi come i giumenti, e » anche battere il capo per le mura. » E quando questi o simili accidenti » non accadevano, partita poi che era » la brigata, quasi tenendosi sprezzato, » forte si dolea col dire - Aggio io bene » speso lo tiempo mio in leggere le fa-» tiche mie alli somari e a jente che » nulla intienne, avvezza solamiente a » sentire non autro che la canzona dello » cieco. » Fra gli altri che vollero sentire le Satire dalla bocca del loro autore fu quel gran maestro di stile che è il gesuita Pallavicini. « Il celeberrimo » signor cardinale Sforza Pallavicino

### VITA DI SALVATOR ROSA. XCV

(scriveva al Baldinucci un cavaliere » letteratissimo), sentendole tanto loa dare, s'invogliò di sentirle, e lo fece » dire a Salvatore. Il quale rispose che » avrebbe servito Sua Eminenza, ma » con due condizioni: la prima, ch' egli » era risolutissimo di non le leggere · fuori di casa sua, e però non parergli » dovere che Sua Eminenza si prendesse · tanto incomodo; e la seconda, che in » dette Satire eran molte parole e cose » proprie ed espressive, che avrebbero » per avventura potuto offendere i pur-» gatissimi orecchi di Sua Eminenza: e » che però si protestava di non le po-» tere tralasciare, senza togliere l'ener-» gia e 'l più bel de' suoi versi. Al che » rispose il signor Cardinale che accet-» tava le due condizioni; perchè, quanto » alla prima, non averebbe mai sdegnato · d'andare a casa d'un virtuoso par suo: » quanto alla seconda, avrebbe saputo » prescindere quel ch' e' fosse bisognato » dall' animo ec. V' andò dunque, e le

#### XCVI VITA DI SALVATOR ROSA.

» sentì: e dopo alcuni giorni, a un vir-» tuoso mio amico che pregò istretta-» mente Sua Eminenza a dirgli libera-» mente quello che gliene fosse paruto, » rispose che a pezzo a pezzo v'eran » di bellissimi squarci; venendo con ciò » a confessare che il tutto non era ugua-» le: e credo che in effetto questo giu-» dizio datone fosse vero. » E vero in tutte le sue parti è anche il giudizio che ne dà il buon Baldinucci, che pur fu Accademico della Crusca: « E pare » ancora che possa attribuirsi alle Sa-» tire del Rosa quella nota che da Marco Anneo Seneca il rettorico fu data a » un tale Montano rettorico, quando » volle assomigliarlo nel comporre a » Ovidio, col dire che egli usò talora col » secondo concetto guastare il primo: » dico, perchè scorge assai bene chi ha senno, che il Rosa, a cagione della » già detta grande abbondevolezza di » suo ingegno, raggirandosi troppo so-» pra una istessa cosa, coll'usare infi-

# VITA DI SALVATOR ROSA. XCVII

» nite maniere d'argomenti, dopo aver » detto un concetto felicemente, altri » aggiungevane a quello, talora non così » saporiti quanto il primo: onde avve-» niva che il componimento mancava di » una certa leggiadria e varietà, che » quasi a pari di ogni altra cosa si ri-» cerca in un' ottima composizione. » Nè molto ti parrà differire da questi, se non per la felice vivacità dell'espressione, il compito parere del Giusti nel Discorso intorno al Parini. Ma le ripetizioni e le lungaggini del napoletano, e la pretensione e la boria del pittore erudito, e le freddure e la gonfiezza e la monotonia del secentista, sono benvolentieri perdonate anzi dimenticate da' leggitori di cuore, quando s' avvengono a sentire nella terzina il fremito di quelli che il Giusti chiama generosi rabbuffi del Rosa e da' quali confessava di aver pure imparato. L'esortazione ai poeti italiani che vogliano far materia ai lor canti le miserie della patria anzi

#### XCVIII VITA DI SALVATOR ROSA.

l'oppressione del mondo sotto la tirannia che da per tutto si estende; certi
luoghi su la guerra nei quali è prevenuto il manzoniano con lui pugna e non
chiede il perchè; certi altri ove si deplora la mollezza e servilità doi costumi
dei pensieri e delle arti in Italia; l'apostrofe contro Roma, e simiglianti, sono
tratti che pougono il Rosa fra quei
pochi che nel fracidume d'allora sentivano l'alito dei tempi nuovi, lo pongono in luogo ove ei non ha da vergognarsi rispetto al Chiabrera, al Testi
al Tassoni, al Filicaia.

Questa Vita del Rosa fu tratta per gran parte dalle biografie che di lui ci lasciarono due suoi contemporanei e conoscenti, G. B. Passeri e Filippo Baldinucci: ma la cronologia incerta in quei due, fu, quanto potevasi meglio, determinata su'lavori più recenti e dietro congetture che parvero non assurde.

GIOSUE CARDUCCE.

# SATIRE.

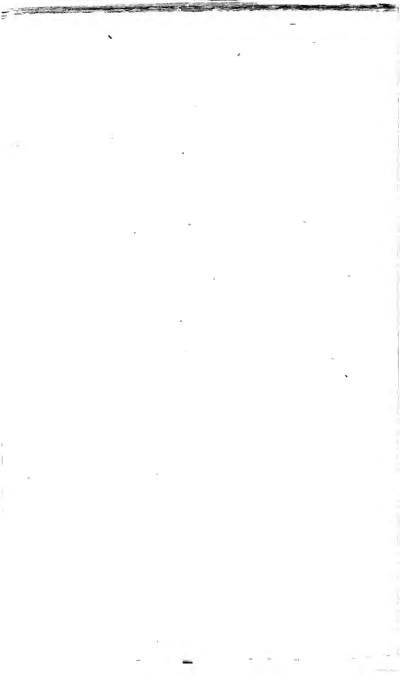

#### DEDICA

## PREMESSA ALLA PRIMA EDIZIONE,

AMSTERDAM, 1719.

#### AMICO SETTANO.

Chi dedica a' grandi del nostro secolo qualche componimento; sia in qualità d'autore o di oblatore; resta ugualmente ingannato nella speranza del premio
o nel vantaggio del patrocinio. Ma che
dissi del nostro secolo? Anche in quel
d'Augusto, fecondo di Mecenati, fu già
rimproverato loro, quasi non sapessero
se non che

Tantum admirari, tantum laudare disertos.

A ripromettersene poi la difesa contro i Zòili, gran fiducia in vero ci diede molto prima la misteriosa poesia, allorchè nel re di Frigia ci propose un'idea de' potentati. L' avarizia e l' ignoranza non perdono vigore colla lunghezza degli anni, l'acquistano.

Disingannato io dunque, ed alieno per altro dal grattar le orecchie dei Mida; a voi Settàno, che, sebben privato e dai più nè anche ben conosciuto. siete però grande d'animo e d'ingegno, presento le Satire d'un Pittore Pocta. Voi, che, perseguitando il vizioso Filodèmo, avete con mano maestra sferzato il destrier Pegaseo su quella carriera, per la quale lo sprond già il grand'alunno d'Aurunca; voi, dico, fate sperare a me che ve le offerisco, un pieno gradimento; a chi l' ha composte, una vigorosa difesa; dove l'arroganza di qualche Aristarco vi ci obblighi. Attendete all' incontro, per opera mia, la pubblicazione delle vostre ancora; quando me le facciate giugner corrette. E per tormento di Filodèmo vivete felice.

LO STAMPATORE.



## SATIRA PRIMA.

### LA MUSICA.

Abbia il vero, o Priàpo, il luogo suo: Se gli asini a te sol son dedicati, (\*) Bisogna dir che il mondo d'oggi è tuo.

Credimi che si son tanto avanzati I tuoi vassalli, che d'un Serse al pari<sup>2</sup> Tu potresti formar squadroni armati:

S'ergono al nome tuo templi ed altari; Chè nelle corti ai primi onori assunti Da un influsso bestial sono i somari:

Chè, s' io non erro al calcolar de' punti, Par ch' asinina stella a noi predomini E 'l somaro e 'l castron si sian congiunti."

<sup>(\*)</sup> Vedi le Note in fine della Satira, pag. 34.

Il tempo d'Apuleio più non si nomini: Chè, se allora un sol uom sembrava un asino, Mille asini a' dì miei rassembran uomini, <sup>4</sup>

Magino e Tolomeo la causa annàsino, Che in domicilio de' moderni Giovi Fa che tanti somari oggi s'accàsino.<sup>5</sup>

Italia, il nome che ti diero i bovi, 6 Or che d'asini sei fatta sentina, Necessario sarà che tu rinnovi:

È così folta omai questa asinina Turba, che, ovunque in te gli occhi rivolgo. Arcadia raffiguro e Palestina.<sup>7</sup>

Quando'l pensiero a contemplargli io volgo, Col gran numero lor fau ch' io trasecolo Glí asini del senato e quei del volgo.

Se le cronologie più non ispecolo, Mi sforza a dire, al paragone, il saggio Che questo sia di Balaàm il secolo.<sup>8</sup>

Moltiplicato è il marchigian lignaggio; 

E, per dirla in pochissime parole,
L'anno si è convertito tutto in maggio. 

16

Più che in Leone arde in Somaro il sole: 14 E acciocchè meglio inasinisca il mondo S'apron per tutto del ragghiar le scuole. Quanto gira la terra a tondo a tondo. Luogo alcuno non v'ha, che di schiamazzi E di zolfe non sia pieno e fecondo.

E pur si vedon ir peggio che pazzi I principi in cercar questa canaglia, Scandalo delle corti e de'palazzi.

Virtude oggi nè meno ha tanta paglia Per gettarsi a giacere; e a borsa sciolta Spende l'oro dei re turba che raglia:

Nè si vede altra gente andar in volta Che Teline e Talèssi innanzi e indietro; <sup>12</sup> E le reggie un di lor volta e rivolta.

E tale influsso è sì maligno e tetro, Che appestato ne resta in ogni parte Il bel cielo di Marco e quel di Pietro. 12

Il modesto piacer rotto ha il compasso; E a propagar la musica semenza Ave i suoi missionari ancora il chiasso.

Chiama in Roma più gente alla sua udienza L'arpa d'una Licisca cantatrice Che la campana della Sapienza. 14

Ad un musico bello il tutto lice: Di ciò ch' ei fa ch' ei brama ottiene il vauto, Chè un bel volto che canta oggi è felice.

Io non biasimo già l'arte del canto. Ma sì bene i cantori viziosi C'hanno sporcato alla modestia il manto. So ben ch'era mestier da virtuosi La musica una volta e l'imparavano Tra gli uomini i più grandi e i più famosi. So che Davidde e Sòcrate cantavano, E che l'Arcade il Greco e lo Spartano D'ogni altra scienza al par la celebravano: 15 E Temistocle già l'eroe sovrano, Fu stimato assai men d'Epaminonda. Per non saper cantar come il tebano.16 So che fu di miracoli feconda. E che sapea ritôr l'anime a Lete, 17 Benchè fossero quasi in su la sponda : So che di Creta discaccio Talète La peste colla musica, e Peòne Guaria le malattie gravi e segrete: 18 So che Asclepiade con un suo trombone I sordi medicava, e de' lunatici L'agitante furor sopia Damone:19 So che Anftòne 20 agli uomini selvatici Colla lira insegnò l' umanità. E che un altro sanava i mali acquatici.

Ma chi mi addita in questa nostra età Un cantor, che a Pitàgora simile La gioventù riduca a castità?<sup>21</sup>

È la musica odierna indegna e vile, Perchè trattata è sol con arroganza Da gente viziosissima e servile;

Gente, albergo d'obbrobrio e d'ignoranza ; Sordida torcimanna di lussurie ; <sup>32</sup> Gente senza rossor senza creanza.

Di sì fatta genia non son penurie: Sol di becchi e castrati Italia abbonda, E i cornuti e i cantor vanno a centurie:

Turba di saltimbanchi vagabonda, Fatta vituperosa in su le scene, D'ogni lascivia e disonor feconda.

Sol di Sempronie 33 le città son piene; Che con maniere infami e vergognose Danno il tracollo agli uomini da bene.

Dove s' udiron mai siffatte cose? Dirsi il canto virtude, e le puttane Il nome millantar di virtuose?

Arrossite al mio dir, donne romane! Le vostre profanissime arïette Han fatto al disonor le strade piane: Le vostre chitarriglie e le spinette De'postriboli son base e sostegno, Aperti ruffianesmi alle brachette.

Io sgrido, io sgrido voi, maestri indegni; Voi che al mondo insegnate a imputtanirsi Senza temer del ciel l'ire e gli sdegni;

Dall'opre vostre ognor miro ammollirsi Anco i più forti, e l'anime relasse Languire al sospirar di Fille e Tirsi.<sup>24</sup>

Musica, fregio vil d'anime basse, Salsa de'lupanari ond'è ch'io strillo, Arte sol da puttane e da bardasse!

Questi han trovato il candido lapillo <sup>25</sup> Con cui veggio segnar sin dalle culle Felicissimi i di Taide e Batillo; <sup>26</sup>

Questi son ciurmator di tue fanciulle, Roma; che fan cangiar ai di nostrali Le Porzie in Nine e le Lucrezie in Ciulle: 27

Questi, o padri, son quei che alle Vestali 28 Di vostra casa tolgono il primiero Pregio de'sacri fiori verginali:

Questi son quei che insegnano il mestiero Di popolare e d'erudire i chiassi, Mascherar di virtude il vitupero. Agamennone mio, se tu lasciassi Oggi per guardia alla tua moglie un musico, Quanti Egisti cred' io che tu trovassi! <sup>29</sup>

Dal peruviano suolo al lido prùsico 30 Alcun non è ch'abbia avvezzato il cuoio Più di costoro all'ago del cerusico:

Dalle risa talor quasi mi muoio In veder divenir questi arroganti Calamita del legno e del rasoio.<sup>31</sup>

E non di meno son portati avanti E favoriti dalla sorte instabile Per la dolce malía di suoni e canti.

Solo in un caso il musico è prezzabile, Che, quando intuona a' principi la nenia,<sup>32</sup> Se ne cava un diletto impareggiabile.

Ma del restante poi già l'Antistenia Sentenza grida, c'ha per impossibile Che sia buon uomo e sia cantore Ismenia.<sup>33</sup>

Fanno il mezzano alla concupiscibile, 37 Senza temer di Dio gli occhi severi; Chè il cielo appresso lor fatto è risibile.

Son lenocini i canti agli adulteri: E le vergini prese a quest' inganni Si fan bagasce al men co'desidèri. Van sempre unite e serenate e danni, Perchè son giusto il canto e l'onestade Il carbonar d'Esopo e 'l nettapanni. 85

Di Crisippo <sup>86</sup> oggidì calca le strade Il musico lascivo; eson promossi Solo i canti del Nilo e quei di Gade.<sup>87</sup>

Io non dico bugie nè paradossi: Corre dietro al cantar l'incontinenza, Come farfalla al lume e il cane agli ossi.

Chi ha pratica di questi e conoscenza Può dir se della musica è compagna La gola l'albagia l'impertinenza.

Per questa razza nulla si sparagna: I sudditi s'aggravano e i vassalli, Per aprire al cantor grassa cuccagna:

Per costoro non ha spazi o intervalli Una grazia dall'altra, e versa il corno La copia in grembo al fomite de'falli.

Non si terrebbe di corona adorno, Se non avesse un re più d'un Ïopa <sup>88</sup> Che tutto il dì gli gorgheggiasse attorno:

Ed è cotanto imbrodolata Europa In questa feccia, che a nettarne il guazzo In van Caton adoprería la scopa.<sup>39</sup> Era l'odio di Roma e lo strapazzo La musica una volta: or mira il Lazio Se dietro a quella è divenuto pazzo! Quanti Tigelli conterebbe Orazio <sup>10</sup> In questa secolaccio, iniqui e sciocchi

In questo secolaccio, iniqui e sciocchi, Che non han mai di mal l'animo sazio!

E fin dentro alle chiese a questi allocchi S'aprono i nidi: i profanati tempi Scemano in parte il vituperio ai socchi:

E pur è ver che con indegni esempi Diventano bestemmie ai giorni nostri Di Dio gl'inni ed i salmi in bocca agli empi.

Che scandalo è il sentir ne'sacri rostri Grugnir il vespro ed abbaiar la messa Ragghiar la gloria il credo e i paternostri!

Apporta d'urli e di muggiti impressa L'aria agli orecchi altrui tedi e molestie; Chè udir non puossi una sol voce espressa:

Sicchè pien di baccano e d'immodestie Il sacrario di Dio sembra, al vedere, Un'arca di Noè fra tante bestie.

È si sente per tutto a più potere, Ond'è ch'ogn' uom si scandalizza e tedia Cantar su la <sup>81</sup> ciaccona il *miserere*. E con stili da sfarzi e da commedia E gighe e sarabande 42 alla distesa: E pure a un tanto mal non si rimedia.

Chi vidde mai più la modestia offesa? Far da Filli un castron la sera in palco E la mattina il sacerdote in chiesa!

So che un sentier pericoloso io calco; Ma in dir la verità costante io sono, Nè ci voglio adoprar velo nè talco.48

All'orecchio di Dio più grato è il tóno D'un cor che taccia e si confessi reo, Che di cento Arïoni il canto e il suono:

Chi vuol cantar segua il salmista ebreo. Ed imiti Cecilia e non Talía, Dietro all'orme di Giobbe e non d'Orfèo: 45

Penetra solo il ciel quell'armonia, Che in vece d'intuonar canto che nuoce Piange le colpe sue con Geremia:46

Il ciel s'adora con portar la croce, Con bontà di costumi e non di mano, Purità di coscienza e non di voce.

Vergognosa follia d'un petto insano! Nel tempo eletto a prepararsi il core Si sta nel tempio con le solfe in mano; Quando stillar dovria gli occhi in umore, L'impazzito cristian gli orecchi intenti Tiene all'arte di un basso o di un tenore:

E in mezzo a mille armonici strumenti, De' profeti santissimi una Lamia <sup>47</sup> Mette in canzone i flebili lamenti.

Oh del prescito mondo atroce infamia! Tu più di Bettelemme in prezzo sei, Per l'autor delle note, isola samia. 48

Affermar con certezza io non saprei, Se il mondo sia più pien di Pittagorici O d'Ateisti ovver d'Epicurèi. 49

Io dico il ver senza color rettorici: Tutti i canti oggimai sono immodesti, E Missolidi e Frigi e Lidi e Dòrici.<sup>50</sup>

Musica mia, non so se sì molesti, Come son ora i professori tuoi, Eran già quei martelli onde nascesti: 51

Tu senza colpe ne venisti a noi; E se adesso ne vai piena di errori, È perchè capitasti in man de'buoi.

E pure a questi sol si fan gli onori; Questi cercati son da teste esperte; E pronti a'cenni lor stanno i tesori: Questi trovan per tutto ampie l'offerte Gli stipendi i salari, a man baciata Erari scrigni e guardarobe aperte.

Ed a questa progenie interessata Si dan le prime cariche e gli ufizi: Tanto la vanitade oggi è stimata:

E sebben servon di fomento ai vizi, Lor piovon sempre mai, in grembo ai spassi, Entrate pensioni e benefizi.

Così, fatti in un tratto tondi e grassi, Scordati de'natali e del principio, Fanno da Sacripanti e da Gradassi:

Ed un stronzo animato, un vil mancipio Avvezzo alla portiera ed al tinello, Starebbe a tu per tu con Mario e Scipio: 52

Un baron rivestito, un bricconcello Per quattro note ha tal temeritade, Che vuol col galantuom stare a duello.

Oh quanto si può dir con veritade, Che colla pelle del leone ardisce Di coprirsi oggidì l'asinitade!

E si gonfia, e si vanta, e insuperbisce; E per farlo cantar si suda e stenta; Ma, se incomincia poi mai la finisce. Ciurma, che mai si sazia o si contenta; Quanto più se le dà, più se le dona, Scellerata divien, peggior diventa!

Plebe che altro non pensa e non ragiona, Che a passar l'ore in crapule e sbadigli, Che al vivere alla peggio alla briccona!

In questi tempi muteria consigli L'ape, qual disse al culice una volta Che insegnar non volca musica ai figli; 58

Poi ch'altro non si stima e non si ascolta Fuor d'un cantor o suonator di tasti; E questa razza è sol ben vista e accolta.

Bella legge Cornelia, ove n'andasti In quest'età, che per castrare i putti Tutta Norcia, 54 per dio, non par che basti?

I Caligoli i Veri indegni e brutti Son ritornati a fabbricare encomi A questi vili e sordidi Margutti.<sup>55</sup>

A che serve compor volumi e tomi, Se in tutti i tempi inclinano le stelle Degli Aristòni al canto e degli Eunòmi? 56

La fola del monton di Frisso e d'Elle <sup>57</sup> Verificata vo' mostrarti a dito, Se d'oro ogni castron porta la pelle. Quindi mi disse un cortigian forbito Che in Roma s' era fatto il pel canuto E lograto vi avea più d' un vestito,

Che in corte chi vnol essere ben voluto Abbia poco cervello in testa accolto, Sia musico o ruffian, ma non barbuto,

Di poca bile, ma di livor molto; E fugga come il foco i personaggi Chi non ha più d'un core e più d'un volto.

Son miracoli usati entro i palaggi, Che un musico sbarbato co' suoi vezzi Cavalcato scavalchi anco i più saggi.

Oh quanto degni furo i tuoi disprezzi, Gran Solimano, allor che a queste sporche Razze facesti gli stromenti in pezzi: <sup>88</sup>

Tu, tu, Sarmata, al fremito dell'orche Avvezzo là su 'l faretrato Oronte Le sirene mandasti in sulle forche.

E Pirro ad un che con audace fronte Un musico lodò nulla rispose, Ma si messe a lodar Poliperconte. 59

Ed Anaflio <sup>60</sup> già disse, e il ver depose, Che al par di Libia il canto al nostro orecchio Manda fiere ogni dì più mostruose: Sia benedetto pur quel santo vecchio, Che di questi sacrileghi e perversi In chiesa non volca l'empio apparecchio!

E benedetti siano i Medi e i Persi, Che i parasiti musici e buffoni Non stimaron giammai molto diversi!

Benedette le donne de' Cicòni, Che féro al canto d'Orfeo la battuta Co' cromàtici lor santi bastoni! 61

Oggi nessun li scaccia o li rifiuta; Anzi in casa de' principi e de' regi Questa genìa sol è la benvenuta;

E cresciuti così sono i suoi pregi, Che per le reggie serpe e si distende L'arte di questi pantomimi egregi.

Alla musica in corte ogn' uno attende: Do, re, mi, fa, sol, la, canta chi sale. La, sol, fa, mi, re, do, canta chi scende.

Usa in corte una musica bestiale: Par ch' a fare il soprano ogn' uno aspiri, Ma nel fare il falsetto ognun prevale.

Cantano in lei benissimo i Zopiri, <sup>62</sup> L'adulatore, il pazzo, e lo spione, L'aiutante del letto e de'raggiri. . Ma mi par troppo gran contradizione Ch' abbia sorte con lei solo il castrato, S' ha fortuna con lei solo il c.......

Principi, il canto è da voi tanto amato, Che non vi vola il sonno al sopraccilio Se da quello non v' è pria lusingato:

La qu'ete da voi vola in esilio Senza il letto gemmato e senza il coro, Di Saulle ad esempio e di Carbilio.<sup>63</sup>

-Da sè del sonno il placido ristoro Manda natura, allor che il cielo è fosco; E voi, pazzi, il comprate a peso d'oro.

Letto più prezroso io non conosco, Che farmi di vitalbe una trabacca, Coltrice il prato, e padiglione il bosco:

E quando il sonno agli occhi miei s'attacca, Un dolce oblio santo Morfeo <sup>64</sup> mi presta, Che mi tura le luci a cera lacca.

Io non invidio no la vostra testa, Che non ha requie mai quand'ella dorme E tutta è sogni poi quand'ella è desta.

Se voi volete un sonno al mio conforme, Vegliate della notte una gran parte Studiando ben di governar le torme: Ma si cerchi da voi l'uffizio e l'arte Che deve usare un prence giusto e pio, Ne'libri e non del gioco in su le carte:

E in vece di un castrato ingordo e rio, Tenete un rusignol che nulla chiede, E forse i canti suoi son inni a Dio.

Quel popolo che a voi giurò la fede Per le vie seminudo ed a migliaia Mendicando la vita andar si vede.

E pur gettate l'oro, e non è baia, Dietro ad una bagascia a un castratino Alla cieca a man piene a centinaia:

E ad uno scalzo poi nudo e meschino Che casca dal bisogno e dalla fame Si niega un miserabile quattrino.

A che vuotar gli erari in paggi e dame, E spender tanto in guardie a capo d'anno, In un branco venal di gente infame?

Non sa temere un giusto offese o danno; Chè argomento è il timor d'occulti falli, E gran segno è in un re d'esser tiranno.

A che serve tener fanti e cavalli, Se la guardia maggior ch'abbia un regnaute È l'amor de'soggetti e de'vassalli?



A che giova nudrir squadra volante Di sparvieri e falcon sì grande e varia, E buttar via tante monete e tante?

La vostra naturaccia al ben contraria Sazia non è di scorticar la terra,

Che va facendo le rapine in aria.

Deh! quell'alma real che in voi si serra Lasci una volta questi abusi indegni,

E la memoria lor giaccia sotterra:

Generosa superbia in voi si sdegni Di servire agli affetti, e vi ricordi Che siete nati a dominare i regni:

Le pass'oni indomite e discordi Sia vostra cura in armonia comporre,

E far che il senso alla ragion s'accordi. Questa musica in voi si deve accorre,

E non quell'altra il di cui vanto è solo Accordar cetre è l'animo scomporre.

Testimonio bastante, e non già solo, Il Cinico mi sia, che già nel fôro 65

Tutto accusò de' musici lo stuolo.

Non è virtù d'un animo e decoro Trattar chitarre cimbali e l'uti, Nè diletto è da re musico coro : Ma ben d'animi molli e dissoluti, Da persone lascive e da impudichi, Da spirti di piacer solo imbevuti.

Ma che occorre che tanto io m'affatichi, Se di quei detti che il furor m'ispira Non mi lascian mentire i tempi antichi?

Parli Antigon per me, che, colmo d'ira, Ad Alessandro, un dì che al canto attese, Furibondo di man strappò la lira; 66

E con voci di sdegno e zelo accese, Fatto volare in mille pezzi il suono, Il musico suo re così riprese:

— Queste adunque son l'arti, e questi sono I nobili esercizi, ond'io credei Al tuo genio crescente angusto il trono?

Sono questi gli studi, ond'io potei Argomenti ritrar d'indole altera, Che di te promettea palme e trofei?

Questo è adunque il sudor d'alma che impera? Questo è dunque il desio che porta impresso Una mente magnanima e guerriera?

Alessandro, Alessandro, oh da te stesso Troppo diverso e da'principii tuoi. Da qual vana follia ti vedo oppresso! Così non vassi a debellar gli Eoi: 67 Nè son questi i sentier, in cui stamparo Orme di gloria i trapassati eroi.

Segni d'opere grandi in te mostraro Le tue virtù, la maestà fanciulla, Un raggio di valore illustre e chiaro.

A pena l'esser tuo parti dal nulla, Che portò seco in su 'l natale impresso L'espettazioni a insuperbir la culla:

Tremava il piede infante, allor che lesse In quei vestigi il genitor deluso Una serie immortal d'alte promesse:

Della tenera man l'uffizio e l'uso, Che sol godea del brando, in te scopria Un non so che di più d'umano infuso.

Oh tradite speranze, oh della mia Stolta credulità pensier fallace! Ecco del vostro re la monarchia!

Ecco l'Ercole vostro, il vostro Aiace, Il vostro Tèseo, il presagito Achille,<sup>68</sup> Dell'Asia deplorata ecco la face!

Questi è colui che trionfar di mille Regni doveva e su stranieri liti Versar dal crine generose stille! Non son tali, Alessandro, i fatti aviti; E non deve un eroe nato agli scettri Star su le corde ammaestrando i diti.

Non convengono insieme i brandi e i plettri: Son contrari tra lor porpora e cetra: Non fu il canto giammai degno di elettri. 69

Principe che desia d'alzarsi all'etra, In vece di trattar corde nefande, Della tromba di fama il suono impetra.

Questo non è mestier d'anima grande: Chi dietro a fole e vanitadi agogna Non fa cose immortali e memorande.

Rinfacciarti di nuovo a me bisogna, Che Filippo tuo padre un di ti disse Che il saper ben cantar è gran vergogna.

Volgi un poco la mente e mira Ulisse, Tu che logrando vai sopra le corde L'ore che ai tuoi trionfi il ciel prefisse:

Mira quel saggio in suo voler concorde, Che s'incéra l'orecchie, i canti impuri Per non sentir delle sirene ingorde.<sup>70</sup>

Allettar ti dovrian sistri<sup>71</sup> e tamburi: Anima che di fama e gloria ha sete Così lascia il suo nome ai di futuri. Son le musiche corde armi di Lete,<sup>72</sup> Grand'incanto de' vili e de' melensi, E di femmineo cor fáscino e rete.

Chi torpe nel piacer volar non pensi Alle stelle giammai, chè sempre furo Del bel ciel della gloria Icari i sensi: 73

È dell'onore il calle alpestre e duro: Fugge sol dell'età l'ire omicide Chi fa dell'opre sue virtù l'Arturo.<sup>74</sup>

Co'fatti eccelsi immortalossi Alcide: Nè colla lira mai si fece illustre Ma bensì colla spada il gran Pelide.<sup>75</sup>

Trarrà del nome suo l'aura palustre Il mondo tutto a rimirare intento Un re mutato in un cantore industre?

Nè t'ingombra la mente alto spavento? Nè vola ratto a ricoprirti il volto Travestito a rossori il pentimento?

Cangia cangia pensier sì vano e stolto; E non si tardi a discacciare in fretta Questa enorme magía che a te ti ha tolto.

Buono sempre non è quel che diletta: Nè il canto è meta mai d'opere eccelse, Se le menti più forti adesca e alletta. Sol quello è vero re, ch'elesse e scelse La strada de'sudori, e che dall'alma, Mentre nascean, le voluttà divelse.

Prudenza è il non dar fede a lieta calma: Ed è follia, se credi e se presumi Che sull'ebano tuo spunti la palma. 76

Ah! che dell'empia Circe 77 i rei costumi Delle menti più tenere e più molli S'ingegnan sol d'addormentare i lumi.

Non siano i tnoi di vigilar satolli; Chè deve aver cent'occhi un re, com'Argo, Perchè l'Idra de' vizi ha cento colli.<sup>78</sup>

Nè senz'alta cagione i detti io spargo; Perchè so che d'un petto, ancorchè forte, Fu la musica sempre un gran letargo.

Grand'esempio ti sia d'Argo la sorte, Che d'un canto soave ai dolci inganni Serrò le luci e ritrovò la morte.<sup>79</sup>

Chi si vuol eternar sudi e s'affanni; Chè un nome non si può tôrre ad averno <sup>80</sup> Senza lottar col vorator degli anni.

Degli interni desii specchio è l'esterno: Chi fatica nel ben, non muor, se muore; Chè virtudo è del cor balsamo eterno. Vizio o virtù mai diventò minore; Perchè, a mostrar che de' Giganti è figlia, Studia la Fama in divenir maggiore. 81

L'usata maestade in te ripiglia, E con la tua prudenza e la fortezza Te medesmo componi e ti consiglia.

Gli usi che noi pigliamo in giovinezza, Se non vi s' ha riguardo e gran premura, Si strascinano ancor nella vecchiezza:

Piaga che non si tratta e non si cura Maraviglia non è che poi marcisca; Chè il mutar vecchia usanza è cosa dura.

Quanto gli animi grandi illanguidisca Questa mentita attossicata gioia, Ettore te lo dica e ti ammonisca:

Sentilo come sbeffa e come annoia Pari, che già si procacciò cantando L'amor d'Elèna e la caduta a Troia. sa Mira Palla colà, che sta gettando Gli strumenti del canto in mezzo all' onde,

Per mandarlo da sè mai sempre in bando.<sup>83</sup>
Ma le antiche memorie io lascio altronde:
Mira in che stima sia chi canta o suona
E del Tebro e del Nilo in su le sponde.<sup>84</sup>

Trom and Country

La musica non sol come non buona Alcibiade sprezzò, ma la chiamava Cosa indegna di libera persona.<sup>\$5</sup>

Scaccia scaccia da te voglia si prava! E vada l'alma a ricalcar veloce Il sentier dell'onor che pria calcava. Prendi in grado, che sia questa mia voce

Uno sprone pungente al tuo desio; Chè virtù stimolata è più feroce.

Parla teco così l'affetto mio: Che si tralasci mai, che si posterghi Questo morbo de'sensi e quest'oblio!

Se l'istoria di te vuoi che si verghi, Ricordarti tu dèi che non si tratta Nelle corde d'acciar, ma negli usberghi.

Eterna è Troia, ancorchè sia disfatta; Chèper quei che pugnar là presso Antandro<sup>88</sup> Una fama immortal l'ali le adatta.

Queste molliarmonie lascia a Terpandro; <sup>87</sup> E di sola virtù gli affetti onusti Ad Alessandro omai rendi, Alessandro. — . Così del canto ai secoli vetusti

Antigono il suo re sgrida, e rappella A pensieri più saggi e più robusti. Dall'Antigono mio, dal re di Pella, 88 Principi del mio tempo, alzate il velo, Chè il mistico mio dir con voi favella.

Antigono son io che vi querelo, E voi siete Alessandri: io vi sgridai, Tocca adesso l'emenda al vostro zelo.

Augusto anch' egli si compiacque assai E del canto e del suon, ma dagli amici Ripreso un di non vi tornò più mai.

Col canto non si vincono i nemici; Anzi, benchèrassembri un scherzo un giuoco, Eventi partorì strani e infelici.

Sempre nel suo principio il vizio è poco; Ma vi sovvenga che un incendio immenso Da una breve favilla attrasse il fuoco.

Creder non volle effemminato il senso, Che da questa malia così soave Possa poi derivarne un male intenso:

Ma se disponga il canto a cose prave, Con maggiore evidenza a voi l'accenne Del superbo Neron l'esito grave.

Egli a fatica il principato ottenne, Che dopo cena il musico Tirreno Ogni sera a cantar seco ritenne.\*9 Or chi mai crederia, che dentro un seno Questo piacer che così buono appare Dovesse partorir tanto veleno?

A poco a poco ei cominciò a suonare; E potè tanto in lui questo diletto, Che si diede alla fin tutto a cantare.

Quindi per farsi un musico perfetto E cercando di far voce argentina, La notte il piombo si tenea sul petto:

In osservare il càntero e l'orina, In vomitòri pillole e braghieri, Ebbe a fare impazzir la medicina:

E perchè sempre avea vòlti i pensieri Della voce a fuggir tutti i pericoli, Si faceva ogni dì far de'cristièri:

E se dei re non fosse infra gli articoli Che non stian mai senza c...... allato, Si faceva cavar forse i testicoli.

Lo vidde il mondo alfin tanto impazzato, Che passò su 'l teatro e su la scena Dal domestico canto e dal privato:

E credendosi ormai d'esser sirena, Poco gli parve aver delle sue glorie Napoli e Roma e tutta Italia piena; Onde a cercar del canto altre vittorie Se n'andò nella Grecia, e quivi affatto Finì di svergognar le sue memorie.

S'io volessi narrar ogni opra ogni atto Che solo per cantar costui facea, Dell'istesso Neron sarei più matto.

Bastimi dir, che, quando Roma ardea, Cantando ei se ne stava; e in fin morendo Disse che il mondo un gran cantor perdea.

Quanto d'infamità quanto d'orrendo Per la musica fe questo demonio, Mostri se il canto a gran ragion riprendo.

Tutta la vita sua fa testimonio Del gran danno del canto: e chi nol crede In Tacito lo legga ed in Svetonio.

Principi, al parlar mio porgete fede: Il tempo di Nerone, a quel ch'io veggio, Vuol nel secolo mio trovar l'erede.

Apre ogn' uno di voi la destra e il seggio Per innalzar la musica; e frattanto Il mondo se ne va di male in peggio.

Io mai non vidi in tanta stima il canto; Ma gli è ben anco ver che mai non vidi Il vizio ai giorni miei grande altrettanto. Quanti e quanti oggidì ne'vostri lidi ... Uomini infami se ne stanno in nozze, Che del prossimo lor vuotano i nidi!

Quante gentacce scimunite e sozze, Le più indegne di vita, i più vigliacchi, « Han palazzi livrèe ville e carrozze!

Oh quanti Licaòni, oh quanti Cacchi, 90 Di mano a cui mai la fortuna scappa, Con i sudori altrui s' empiono i sacchi!

Quanti han velluto in dosso e spada e cappa, E maneggian la lancia e fan da primi, Che in mano staría lor meglio la zappa!

Quanti radono il suolo e bassi ed imi, Cui la sorte troncò dell'ali i nervi, Che han pensieri magnanimi e sublimi!

E quanti in questi secoli protervi Da signor compariscon nella scena, Ch' essi meriterian d'essere i servi; Servi però da remo e da catena!

#### NOTE ALLA SATIRA PRIMA.

- 1 A Priapo, simbolo della fecondità erano offerti in sacrifizio gli asini.
- <sup>2</sup> Serse trasporto nella seconda guerra medica contro la Grecia 5 milioni fra armati e marinai e bagaglioni, per fede di Erodoto.
- 3 V. 9-12. Linguaggio dell' astrologia giudiciaria. Dai punti, cioè dai determinati aspetti e positure degli astri, pretendevasi di preveder gl'influssi che questi avrebbero operato su le azioni e cose umane. E allude alle costellazioni, quando dice che ne' musici d'allora erano congiunte le due qualità, morale e fisica, somaro e castrone.
- <sup>4</sup> Il romanzo della trasformazione di L. Apuleio in asino è noto per l'imitazione

del Machiavelli e il volgarizzamento di Angiolo Firenzuola.

- <sup>5</sup> V. 16-18. Séguita il linguaggio dell'astrologia giudiciaria. Claudio Tolomeo fu cosmògrafo alessandrino del primo secolo dell'e. v.: Giovanni Antonio Magino, italiano del sec. XVI.
- 6 Secondo Timeo e Varrone, dai bovi, chiamati itali nella primitiva lingua greca, prese nome l'Italia, abondante di tali quadrupedi. A. Gellio, Noct. att. II.
- 7 D'Arcadia, parte della Grecia, furono dagli antichi ricercatissimi gli asini: in Palestina erano adoperati a uso di cavalcatura; e Cristo entrò in Gerusalemme sur un asino.
- 8 Nota è la storia dell'asina di Balaam falso profeta, e come ella atterrita da un angiolo e parlando umanamente lo rivolgesse dall'andare a maledire gli Ebrei.
- <sup>9</sup> Marchigian lignaggio, gli asini, di cui abonda fra noi la Marca d'Ancona.
- 10 Di maggio gli asini vanno in amore, onde più frequentemente ragliano.

- 11 Séguita col linguaggio astrologico, scherzando su la costellazione del Lione nella quale il sole entra di luglio.
- 12 Leggo con le due più antiche edizioni Teline e Talèssi, dove le più recenti hanno Feline e Falecri. Che cosa sieno proprio le Feline e i Falecri, a me non è riuscito trovarlo, nè, pare, al Salvini e al racconciatore del primo testo del Rosa; chè questi segna con un asterisco la nuova lezione, quegli passa oltre svelto, come fa sempre ne luoghi più veramente dubbiosi. Con la vecchia lezione si può intendere che il P. designi i musici in generale dalle denominazioni di due canti usitatissimi nell'antichità; l'uno, lamentevole e funebre, dei Greci, eline, iteline (a!-livs: oité-live); l'altro, allegro e nunziale, de' Romani, io thalassie, o thalassie; guasti un po'questi nomi, come altri non pochi nomi e fatti, dal pittore erudito.
  - 13 Venezia, che a patrono ha San Marco; c Roma, che ha San Pietro.
  - 14 Licisca, in greco piccola tupa; e tupe in latino, le meretrici; onde tupanare. — Campana della Sapienza, cioè della Uni-

versità; che dà il cenno del cominciar le lezioni.

- 15 David, il re salmista, ognun sa che fu arpeggiatore e sperto di suoni e balli: di Socrate, asserisce Platone nell' Eutidemo, che studiasse a suonare: dei Greci, dice nelle Tusculane Cicerone che grande erndizione estimarono il suonare gl'istrumenti a corda e il cantare; e racconta il fatto di Temistocle toccato più sotto dal nostro.
- 16 Come il Tebano, cioè come Epaminonda che era di Tebe.
- 17 Lete, fiume che scorreva, secondo il mito, nelle regioni de' morti, dove le animebeveano l'oblio dei mali della vita.
- 18 Peòne medico degli dei e i medici de'tempi eroici curavano i morbi con i carmi, cioè con formole arcane. Talèta, musico e poeta cretense, contemporaneo di Licurgo, malamente confuso col filosofo Talète, per ordine dell'oracolo di Delfo cacciò da Sparta con le sue armonie un contagio.
- 19 Asclepiade, di Prusa, cominciò in Roma al tempo di Pompeo Magno una nuova

scuola di medicina. Damone, altro medico citato da Plinio: e fuvvi un musico celebre di questo nome, lodato da Socrate ne' Dialoghi di Platone, e amico e maestro a Pericle.

- 20 Di Anhône, figlio a Giove e ad Antíope, scrissero i mitògrafi, che al suon della lira tracvasi dietro le fiere, e facea di per sè stessi raccogliersi i sassi, sì che se ne formarono le mura di Tebe; perchè colla soavità della primitiva sapienza espressa sotto forme poetiche ridusse gli uomini selvaggi a stabilire città e leggi.
- 21 Pitàgora, che, dicesi, trovò la musica, e che voleva che i suoi discepoli suonassero la lira e cantassero le lodi degli uomini egregi, ridusse anche a temperanza i costumi sciolti de' Crotoniàti e Metapontini, tanto che le donne deposero i loro ornamenti lascivi nel tempio di Giunone.
- 22 Torcimanno vale interprete, quegli che parla invece di colni che non intende il linguaggio: qui è usato'metaforicamente.
- 23 Sempronia, gentil donna romana, dotta di lettere greche e latine, di cantare e baltare più che non si convenisse a onesta, e

d'altre cose molte che sono istrumenti di lussurie: ogni cosa mise sempre innanzi all'onore e alla pudicizia: così accesa di libidine che più spesso richiedeva che non fosse richiesta: prese parte alla congiura di Catilina. Sallustio, nel Catilinario.

- 24 Personaggi pastorali abusati nelle ariette e nei drammi del sec. XVII e XVIII.
- 25 I Romani usavano segnare i giorni fausti con un sassolino bianco (candido la-pillo) e con un nero gl'infelici.
- <sup>26</sup> Taide, meretrice ateniese, seguitò l'esercito di Alessandro, fu sposata da Tolomeo re d'Egitto, e lasciò il suo nome alle prostitute famose. Batillo, flautista della corte di Policrate in Samo, celebre per gli amori e i versi d'Anacreonto.
- 27 Porzia, figlia di Catone Uticense e moglie di M. Bruto; Lucrezia, moglie di Collatino; gloriose per la pudicizia e la morte generosa. — Nine e Ciulle, nomi di merotrici del tempo.
- 28 Vestali, fanciulle romane che si consacravano al culto di Vesta con voto di verginità perpetua: qui per ogni sorta di fanciulle.

- 29 Agamennone re d'Argo, partendo per la guerra di Troia, affido la moglie Clitennestra al regio cantore (aide); e, solo ucciso quello, potè Egisto espugnare l'onesta di lei e indurla alla uccisione del reduce Agamennone.
- 30 Accenna una distanza indeterminata con due confini determinati. Lido prùsico. di Prusa, città capitale della Bitinia alle falde del monte Olimpo.
- -\* 31 Legno o legno santo, il gaiaco già usato come curativo potente nelle malattie veneree.
- 32 Nenia, canto funebre, lamento su la morte.
- 33 V. 148-50. Avendo Antistepe filosofo udito che Ismenia era ottimo suonatore di flauto, rispose; « Adunque costui è cattivo; perchè, se fosse un uomo da bene non farebbe questo mestiere. » Plutarco in Pericle.
- 34 Alla concupiscibile; cioè, alla parte concupiscibile dell'anima, all'istinto della concupiscenza.
- 35 Accenna a una favola d'Esopo, dove un carbonaio propone a un lavandaio d'abi-

tare insieme, e questi risponde, nol fara mai, che esso non gli tinga ciò ch'e'viene imbiancando.

36 Crisippo fu giovane dissoluto, che, morto Cabria suo padre, fu prese ad allevare e ammaestrare da Focione; ma in vano: onde Focione una volta esclamo: « O Cabria, Cabria, un gran contraccambio è questo che io rondo alla memoria della nostra amicizia, mentre così sopporto lo pazzie del tuo figliuolo. » Plularco in Focione.

37 Canopo in Egitto dove scorre il Nilo e Cadico (Gade) in Spagna ebber tristo nome nell'antichità per lascivie di musiche-e balli e d'altre maniere.

38 lopa. È preso per appellativo di musico in generale questo ch'è nome d'un cantore introdotto da Virgilio nel I dell'Æneid.

39 Catone il Censore s'adoprò a toglier via tutto ciò che poteva ammollire gli animi de' Romani.

40 Tigellio fu musico d'Augusto imperadore, celebre per la sat. III e X del lib. I d'Orazio.

- 41 Ciaccona, forse fu un'aria di canzone oscena o triviale di quel tempo.
- 42 Giga, strumento musicale di corde: è anche una parte di sinfonia così detta (Crusca) — Sarabanda: non si trova nel Vocabolario, ma significa suonata (Salvini).
- 43 Talco metallo che si divide in foglie sottili e lucenti: vuol dire, non ci vo' mettere orpello, tustre ec.
- 44 Arione, musico dell'isola di Lesbo, in un viaggio di mare da Sicilia a Lesbo voluto uccidere e rubare dai marinari, impetrò da essi di poter prima suonare; poi gittatosi nell'acqua fu dai delfini recato a salvamento.
- 45 Cecitia, santa vergine che fu musica: Tatia, musa della Commedia: Salmista ebreo, David scrittore dei salmi e re degli Ebrei: Gfobbe, autore d'uno dei più stupendi libri della Bibbia, cantato in parte dalla Chiesa: Orfèo, musico della mitologia.
- 46 Geremia, profeta, autore delle lamentazioni che si cantano dalla Chiesa.
- <sup>47</sup> Lamia, suonatrice di flauto e meretrice ateniese, amata da Tolomeo I re d'Egit-

to e da Demetrio Poliorcete re di Mace-

- 48 L'isola di Samo fu patria a Pitago-
- 49 Pitagorici, segnaci di Pitagora che adoperava la musica come istrumento di educazione: qui sono così chiamati i musici in correlazione agli Ateisti ed Epicurei, altre sette di filosofi conosciute, le cui credenze dice il P. esser messe in pratica da molti a' tempi suoi.
- 50 Sorte di tôni e generi di canti degli antichi. (Salvini.)
- 51 Intende dell'invenzione di Pitagora, che si servì di alcuni martelli per dare i differenti tôni alla musica. (Salvini.)
- 52 Sacripante e Gradasso, personaggi valentissimi dell'Orlando furioso; Mario e Scipione, capitani famosi di Roma antica; sono qui posti a significar nobili e prodi uomini. — Tinello, luogo dove mangiano i cortigiani nelle corti dei principi e i famigliari nelle case dei privati. (Crusca.)
- 53 Allude forse a qualche apologo a noi sconosciuto.

54 Secondo la tegge Cornetia punivansi presso i Romani gli eviratori. — Norcia, città dell'Umbria, onde vengono i più esperti castratori, detti per ciò Norcini.

55 C. Caligola imperatore, appassionatissimo della musica e del ballo, nei pubblici spettacoli cantava insieme coll'attor tragico e rifaceva i gesti degli istrioni. — Vero, collega di M. Aurelio Antonino, fu amatore di musica e di versi, e d'animo crudele e lascivo. — Margutte, appellazione di vile e tristo nomo, il cui tipo è nel Morgante maggiore, di Luigi Pulci.

56 Eunòmio di Locri fu citarista: e a Locri in Italia mostrasi la statua di lui, che ha posata su la cetera una cicala. Perocchè, essendeglisi in una gara con Aristono di Reggio rotta una corda della cetra, volovvi sopra una cicala e suppli al tono della corda mancante. (Strabone.)

57 Frisso ed Elle fuggendo dal padre Atamante re di Tebe passarono il mare sopra un montone che aveva il vello d'oro.

58 Solimano il grande, Sultano (1520-1566), da vecchio infranse e arse per iscrupoli religiosi gli strumenti di musica, della quale era appassionatissimo. Quel che segue nella terzina appresso pare si riferisca a questo atto di Solimano: ma troppo vaga e incerta è quella erudizione, perchè si possa dichiarare.

- 59 Pirro re d'Epiro interrogato qual paressegli miglior musico o Pitone o Cafisia, rispose parergli migliore il capitano Poliperconte, accennando così di sole queste cose dovere un re cercare ed intendere. Piularco in Pirro.
- 60 Anaflio. Sospetto che questo sia nome errato invece di Anastasio, patriarca di Antiochia che proibi l'uso della musica nelle chieso di Siria e d'Egitto: e che egli medesimo sia il Santo vecchio della terzina seguente, il quale il Salvini vuole che es' intenda per S. Girolamo nel comento al cap. V dell'Epist. di Paolo Apost. agli Efesii.
- 61 La strage d'Orfeo poeta e musico fatta dalle donne dei Ciconi, popoli di Tracia, è celebre pel lib. 1V delle Georg. di Virgilio, e per la favola L'Orfeo di A. Poliziano.
  - 6º Zopiri, simulatori. È nota la storia di

Zopiro nobile persiano, il quale, strignendo Dario in vano coll'assedio la città di Babilonia, tagliatosi il naso e le labbra, se n'andò da Namin, re di quella città, lamentandosi come dell'ingiuria fattagli dal re, e con questo artifizio diede in mano a Dario Babilonia. Zopiro ancora fu un aio di Alcibiade. (Salvini.)

63 Saul, re degli Ebrei, negli accessi dei rimorsi e furori suoi trovava quiete solo al canto e al suono dell'arpa di David.

61 Morfeo: vedi nota 3 alla sat. VI.

65 Diogene Cinico, parlando una volta di cose gravi e niuno badandogli, prese a cantarellare: fatteglisi allora intorno molte persone, ei le rimproverò che studiosamente concorressero alle inezie, e non curassero di convenire a udir le cose gravi ed utili. Diogene Laerzio.

66 Alessandro, detto Magno, figlio di Filippo, re di Macedonia. — Antigono, suo capitano ed amico.

67 Gli Eci, i popoli orientali, Alessandro fece la conquista dei Medi e Persiani e la spedizione d'India.

- 68 Nomi di antichi eroi qui appropriati ad Alessandro.
- 69 Cioè, coloro che solamente sanno di musica non ebbero mai da'popoli monumenti e statue, nella cui fusione adoperavasi anche l'elettro, lega d'oro per 20 parti e d'argento per 4.
- 70 Ulisse, re d'Itaca, uno di quelli che furono alla guerra di Troia: pel fatto qui accennato vedi Omero, Odissea, XII.
- 71 I sistri, strumenti egiziani, servivano per la religione, come le nostre tabelle: i tamburi sono per la guerra. (Salvini.)
- 72 Lete, oblio, dimenticanza: vedi sopra, nota 17.
- 73 Cioè, le sodisfazioni e i piaceri de'sensi fanno altrui debole e impossente a conseguir la gloria. Icaro, figlio di Dedalo, volando insieme col padre suo fuori del laberinto di Creta pel cielo con penne incerate, accostossi troppo al sole, dal quale fu liquefatta la cera, ed egli cadde nel mare da lui detto Icario.
- 74 Cioè: chi prende a segno e termine delle opere sue la virtù, come i naviganti

prendono a seguo di lor navigazione l'Arturo, una delle stelle polari.

75 Alcide, Ercole: Pelide, Achille figlio di Peleo, eroe dell'Iliade d'Omero.

76 Vuol dire che dal suonar gli strumenti, lavorati nell'ebano, non si ottien gloria, significata dalla palma.

77 Circe allettava a sè i passeggieri dolcemente cantando, poi gli trasformava in bruti.

78 Argo, mostro di cento occhi, messo da Giunone a guardia di Io amata da Giove e da lei per gelosia trasformata in vacca. — Idra, serpente di sette teste che tagliate rinascevano, nella palude di Lerna, ucciso poi da Ercole.

<sup>79</sup> Argo, di cui sopra, fu col suon della lira addormentato poi ucciso da Mercurio.

80 Ad averno, alla morte. L'Averno era l'entrata al regno dei morti. — Vorator degli anni, il tempo.

81 La Fama non fu figlia ma sorella dei . Giganti.

82 Ettore, figlio di Priamo, guerriero di-

fensore di Troia: Paride, fratello di lui, effeminato suonator di cetera, che portando via Elena moglie di Menelao re di Sparta fece sì che i Greci confederati venissero a guerreggiar Troia e poi la distruggessero. Vedi nel III dell'Iliade la riprensione di Ettore a Paride.

- 83 Pallade, suonando il flauto e guardandosi nell'acqua d'un fiume così colle gote gonfie, parvele ciò indecenza, e lo gettò nell'acqua. (Salvini.)
- 84 Cioè, e a Roma e in Egitto. « Diodoro scrive che gli Egiziani non volevano che i figliuoli loro imparassero musica, tenendola per arte che facesse gli animi effeminati. I Romani aveano la musica per arte servile e ignobile. » Tassoni, Pensieri diversi.
- 85 Alcibiade fuggiva la musica come illiberale e indegna d'ingenuo giovane. Plutarco in Alcibiade.
- 86 Antandro, piccola città alle radici dell'Ida presso Troia.
- 87 Terpandro poeta lirico di Lesbo che aggiunse tre corde alla lira greca, che fu avuto per segno di lussuria nell'arte.

Rosa. - Poesie.

## 50 NOTE ALLA SATIRA PRIMA.

- 89 Pella, città di Macedonia, dove nacque -Alessandro.
- 89 V. 610 e segg. Ciò che è qui detto di Norone imperadore è storico; vedilo in Svetonio: se non che il nome del musico era Terano.
- 90 Licaone, nome di re ingordo e crudele tramutato dagli Dei in Lupo. Caco, ladrone insigne nell' VIII dell' Encide.

## SATIRA SECONDA.

## LA POESIA.

— Le colonne spezzate e i rotti marmi, Là tra i platani suoi divelti e scossi, Fronton rimira all'echeggiar de' carmi:

Chè da furore ascrèo <sup>2</sup> spinti e commossi S' odono ognor tanti poeti e tanti, Che manco gente in Maratona armossi.<sup>3</sup>

Suonan per tutto le ribèche e i canti;<sup>4</sup> E si vedon sol d'acque inebriati

I seguaci d'Apollo andar baccanti.

Quei narra d'Èolo i prigionieri alati, Di Vulcano e di Marte antri e foreste, E dal giudice inferno i rei dannati:

Questi in mezzo agl'incanti e alle tempeste Canta i velli rapiti: altri descrive Di Tèsco i fatti e le pazzie d'Oreste:<sup>5</sup> Lazie togate e pall'ate argive 6

Altri specola e detta, e sempre astratto
Affettate elegie compone e scrive.

Maggior poeta è chi più ha del matto: Tutti cantano omai le cose istesse; Tutti di novità son privi affatto. —

In tali accenti alte querele espresse Quel che nato in Aquino i propri allori Nel suol d'Aurunca a coltivar si messe:

Così di Pindo<sup>8</sup> i violati onori Sferzar ne'colli suoi senti già Roma Dal flagello maggior de'prischi errori:

Ed oggi il tosco mio guasto idioma Non avrà il suo Lucilio; oggi ch'ascende Ciascuno in Dirce<sup>9</sup> a coronar la chioma?

Non irrita il mio sdegno e non mioffende Sola viltà di stile: a mille accuse Più possente cagione il cor m'accende:

Troppo al secolo mio si son diffuse Le colpe de'poeti: arse e cadéo La pianta virginal sacra alle muse.

Tacer dunque non vo'. Nume Grinèo, 10 Tu mi detta la voce, e tu m'inspira D'Archiloco il furore e di Tirtèo: 11 ಷಾನ್<del>ಕಿಕ್ಕಾ</del>

Reggi la destra tu. Tolto álla lira Spinga dardo teban <sup>12</sup> nervo canoro, Or che dai vizi altrui fomento ha l'ira. Conosco ben che a saettar costoro Incurvar si dovria corno cidonio, <sup>13</sup> Che lento esce lo stral d'arco sonoro.

Credon questi trattar plettro bistonio: 13 Nè d'Eumolpo giammai cotanto odioso Il lapidato stil finse Petronio. 15

No, che tacer non vo'! Ma poi, dubbioso D'onde io muova il parlar, rimango in forse: Tanto ho da dir, che incominciar non oso.

Sono l'infamie lor così trascorse, Che, s'io ne vo'cantar, le voci estreme Son dal silenzio in su l'uscir precorse.

<sup>16</sup>Offre alla mente mia ristretto insieme Un indistinto c\u00e000 svizi infiniti E di mille pazzie confuso il seme.

Quindi i traslati e i paralleli arditi, Le parole ampollose e i detti oscuri, Di grandezze e decoro i sensi usciti:

Quindi i concetti o mal espressi o duri, Con il capo di bestia il busto umano, Della lingua stroppiata i motti impuri. Dell'iperboli qui l'abuso insano: Colà gl'inverisimili scoperti: Lo stil per tutto effemminato e vano:

Il delfin nelle selve e nei deserti, Ed il cignal nel mare e dentro ai fiumi: Gli affetti vili, e i latrocini aperti:

Prive di nobiltà, prive di lumi, L'adulazioni; e le lascivie, enormi; L'empietà verso Iddio verso i costumi.

Da tante e tante iniquità deformi Provo, acceso e confuso, e sprone e freno: Sofferenza irritata, a che più dormi?

Non vedi tu che tutto il mondo è pieno Di questa razza inutile e molesta, Che i poeti produr sembra il terreno?

Per dio, poeti, io vo'sonare a festa! Me non lusinga ambizïon di gloria: Vïolenza moral mi sprona e desta.

Di passar per poeta io non ho boria: Vada in Cirra <sup>17</sup> chi vuol; nulla mi preme Che sia scritta colà la mia memoria.

Oh che dolce follia di teste sceme, Su 'l più fallito e sterile mestiero Fondare il patrimonio della speme! Sopra un verso sudar l'alma e il pensiero Acciò che sia con numero costrutto, Se ogni sostanza poi termina in zero?

Fiori e frondi che val sparger per tutto; Se al fin si vede, degli autunni al giro, Che di Parnaso <sup>18</sup> il fior non fa mai frutto?

Che di Parnaso 18 il fior non fa mai frutto ? Con lusinghiero e placido deliro Va il poeta spogliando Ermo e Coaspe,

Sperchio, Bermio, Pettorsi, Ormus e Tiro;!

Saccheggia il Tago, e sviscera l'Idaspe;:

E non si trova un soldo, al far de' conti,

Tra le Partiche gemme e l'Arimaspe.<sup>21</sup>

Poeti, è ver che Apollo abita i monti: Ma questo non vuol dir che voi speriate D'averci a posseder luoghi di monti; Chè possibil non è che voi troviate

Tra quanti colli a Clario 22 il tempo cresce I monti di San Spirto di pietate.

Io non so dove fondiate la mèsse, S'altro seme non dà lo Clizio Dio <sup>23</sup> Che raccolta d'applausi e di promesse. Superate la fame e poi l'oblio;

Chè voi non manderete il grano a frangere, Se non prendete Cerere per Clio.<sup>24</sup> Il vostro stato è troppo da compiangere, Mentre v'ascolta ognun, cigni dispersi, Cantar per gloria, e per miseria piangere.

A che star tutto il di tra lettre immersi? Noto è alle genti anco idiote e basse Che non si fan lettre di cambio in versi.

Giove io non leggo che sapienza amasse, Che, quando il mondo ancor vagiva in culla, Avea Minerva in capo e se la trasse.<sup>25</sup>

Quest'applauso che voi tanto trastulla Dolc'è per chi vivendo e l'ode e il vede, Ma copo morte non si sente nulla.

È più dotto oggidì chi più possiede: Scienza senza denar cosa è da sciocchi, E sudor di virtù non ha mercede:

Per aver fama basta aver baiocchi, Chè l'immortalità si stima un sogno: Son galli i ricchi, e i letterati allocchi.

Quanto adesso vi dico, io non trasogno: Da Pindo all' ospedal facil è il varco, Poi che il saper è padre del bisogno.

Gettate a terra la viola <sup>26</sup> e l'arco, Chè in quest'età d'ignorantoni e mimi Già s'adempì la profezia d'Ipparco. <sup>27</sup> Presi già sono i luoghi più sublimi; Ed il proverbio pubblico risuona,

— In ogni arte e mestier beati i primi.—

Cangiato è il mondo: oh quanti ne minchiona La foia della guerra e della stampa, La pania della corte e d'Elicona!

Sfortunato colui che l'orme stampa Ne'lidi di Libètro <sup>28</sup> avidi e scarsi, Chè vi sta mal per sempre o non vi campa.

Torna il conto, o fratelli, a spoetarsi: Cantan sino i ragazzi a bocca piena, Che il poeta è il primiero a declinarsi.<sup>29</sup>

Con più d'un guidalesco in su la schiena Ai nostri dì l'Aganippèo polledro 30 Tanto smagrito è più quant'ha più vena.

L'opere a partorir degne di cedro <sup>31</sup> Vi conducon le stelle in qualche stalla, Perchè un cavallo è a voi duce e sinedro.<sup>32</sup>

Chi veglia su le carte oh quanto falla! Chè a lottar con fortuna in questi giorni Esser unto non val d'umor di Palla; 33

Nè di Febo il calor riscalda i forni: E se chiacchiere avete con la pala, Non s'empiond'Amaltèa conqueste i corni. 34 Il rimedio a non far vita sì mala È ben dover ch'oggi vi mostri e insegni, La formica imitar non la cicala.

Non v'accorgete omai da tanti segni, Che nell'inferno della povertade Sono l'alme dannate i bell'ingegni?

Chi di voi può mostrarmi una cittade, Ove una Musa sia grassa e gradita, Se chiuse son le generose strade?

Imparate qualch'arte onde la vita Tragga il pan quotidiano, e poi cantate Quanto vi par la bella Margherita.<sup>35</sup>

Passa la gioventude, e l'ore audate La vecchiezza mendica di sostanza Bestemmia poi della perduta etate.

Il motto è noto e cognito abbastanza, A chi la povertà fitt'ha nell'ossa . Refrigerante impiastro è la speranza.

Non aspettate l'ultima percossa; Non fate più da sericani vermi Che stulti da per lor si fan la fossa.<sup>36</sup>

Appetir quel che offende, uso è da infermi: Contro al vostro bisogno al vostro male Il saper di saper son frali schermi. Ma volete un esempio naturale, Che la vostra sciocchezza esprima al vivo E rappresenti il vostro umor bestiale?

Era volato un di tutto giulivo Con un pezzo di cacio parmigiano Un corvo in cima di un antico olivo.

La volpe il vide, e s'accostò pian piano, Per farlo rimanere un bel somaro, Se il cacio gli potea cavar di mano.

Ma perchè tra di loro eran del paro Scaltri e furfanti, e, come dir si suole, Era tra galeotto e marinaro; 37

Ella, che scorso avea tutte le scuole Ed era masvigliacca in quint'essenza, Cominciò verso lui con tai parole:

— Gran maestra è di noi l'esperienza! Ella ci guida in questa bassa riva, Madre di veritade e di prudenza.

Quando da un certo io predicar sentiva Che la fama ha due facce ed è fallace, A maligna bugia l'attribuiva:

Ma ora l'occhio è testimon verace Di quanto udi l'orecchio, e ben conosco Che questa fama è un animal mendace. Già, perchè si dicea che nero e fosco Eri più della pece e del carbone, Mi ti fingea spazzacamin da bosco.

Ma quanto è falsa l'immaginazione! Tu sei più bianco che non è la neve; E, pazza!, io ti stimava un calabrone.

Troppo gran danno la virtù riceve Da questa fama infame e scellerata, Sempre bugiarda appassionata e leve.

Perde teco, per dio, la saponata: Tu sembri, giusto, tra coteste fronde, Tra le foglie di fico una giuncata.

E se al candor la voce corrisponde, Ne incaco quanti cigni alzano il grido Là del Cefiso 38 alle famose sponde.

Se tu cantar sapessi, io me la rido Di quanti uccelli ha il mondo: eh! che tu sai Che in un bel corpo una bell'alma ha il nido.—

Così disse la furba, e disse assai; Chè il corvo d'ambizion gonfiato e pregno Credè saper quel che non seppe mai.

E, per mostrar del canto il bell'ingegno, Si compose, si scosse, e il fiato prese, E a cantar cominciò sopra quel legno. Ma mentre egli stordia tutto il paese Col solito cra cra, dal rostro aperto Cascò il formaggio, e la comar lo prese:

Onde per farla da cantor esperto Si ritrovò digiun, come quel cane Che lasciò il certo per seguir l'incerto.

Così, di Pindo voi musiche rane, Lasciate il proprio per l'appellativo, E per voler gracchiar perdete il pane:

Chè, in vece di un mestier fertile e vivo, Dietro alla morta e steril poesia Imparate a cantar sempre il passivo:

E tal possesso ha in voi quest'eresia, Che per un po'd'applauso ebri correte A discoprir la vostra frenesia.

Balordi senza senno che voi siete! Mentre andate morendo dalla fame, D'immortalarvi vi persuadete.

E siete così grossi di legname, Che non udite ogn'un muoversi a riso In sentirvi lodar le vostre dame.

Stelle gli occhi, arco il ciglio, e cielo il viso, Tuoni e fulmini i detti, e lampi i guardi, Bocca mista d'inferno e paradiso!

[256-279]

Dir che i sospiri son bombe e petardi, Pioggia d'oro i capei, fucina il petto Ove il magnano Amor tempera i dardi! Ed ho visto e sentito in un sonetto Dir d'una donna cui puzzava il fiato Arca d'arabi odor muschio e zibetto.

Le metafore il sole han consumato: E convertito in baccalà Nettuno <sup>39</sup> Fu nomato da un certo *il dio salato*.

Fin la Croce di Dio fu da taluno Chiamata *Legno Santo*: <sup>40</sup> e pur costoro Sfidan l'autor dell'Itaco *Nessuno*. <sup>41</sup>

E dell'amata sua, con qual decoro, I pidocchi colui cantando, disse

Sembran fere d'argento in campo d'oro !—
 E chi vuol creder ch'un ingegno uscisse
 Dai gangheri si fuora, e bagattelle

Dai gangheri si fuora, e bagattelle Tanto arroganti di stampare ardisse?

Le nostre alme trattar bestie da selle, Mentre lor serba il ciel da' corpi sgombre Biada d' eternità, stalla di stelle!

Ein pensarlo il pensier vien che s'adombre, Fare il sol divenir boia che tagli Colla scure de' raggi il collo all' ombre! Ma chi di tante bestie da sonagli Legger può le pazzie, se i lor libracci Delle risa d'ogn'un sono i bersagli?

Chè da certi eruditi animalacci Giornalmente alle tenebre si danno Mille strambotti e mille scartafacci.

E tale stima di sè stessi fanno, E di tanta albagía vanno imbevuti, Ch' è molto men della vergogna il danno.

Chè, per parer filosofi e saputi, Se ne van per le strade unti e bisunti Stracciati sciatti sudici e barbuti,

Con chiome rabbuffate ed occhi smunti, Con scarpe tacconate e collar storto, Ricamati di zaccare e trapunti

Cada il giorno all'occaso e sorga all'orto, Sempre cogitabondi e sempre astratti Hanno un color d'itterico e di morto:

Discorron tra se stessi come matti, Facendo con la faccia e con le mani Mille smorfie ridicole e mille atti:

Per certi luoghi inusitati e strani Si mordon l'ugne, e col grattarsi il capo Pensano ai Mammalucchi e agl'Indïani; 42 E incerti di formar scanno o Priàpo 48 Con la rozza materia c'hanno in testa, Di pensiero in pensier si fan da capo:

Colla mente impregnata ed indigesta, Senza ayer fine alcuno e senza scopo, Van barbottando in quella parte e in questa:

Han di fantasmi un embrione; e dopo D'aver pensato e ripensato un pezzo, Partoriscono i monti, e nasce un topo; Chè, quando credi udir cose di prezzo E stai con una grande aspettazione, Gli senti dare in frascherie da sezzo,<sup>44</sup>

La fava con le mele e col melone, La ricotta coi ghiozzi e colla zucca, L'anguilla col savore e col cardone; 15

Bovo d'Antona, Drusiana e Ciucca; Son le materie, onde l'altrui palpebre Ogni scrittore infastidisce e stucca:

Anzi dal mal francese e dalla febre E dall'istessa pesta in sin procacciano Ai nomi all'opre lor vita celèbre.

Questi son quei che a dissetar si cacciano Le labbra in mezzo al Caballin Condotto, Questi i poeti son che se l'allacciano. 46 Oh Febo, oh Febo, e dove sei condotto? Questi gli studi son d' un gran cervello? Sono questi i pensier d' un capo dotto?

Lodar le mosche i grilli e il ravanello! Ed altre scioccherie c'hanno composto Il Berni il Mauro il Lasca ed il Burchiello! <sup>17</sup> Per sublimi materie hanno disposto,

Dietro a Biòn Pittàgora ed Antènrio, Lodar le rape le cipolle e il mosto. Es

In ogni frontispizio ogni proemio Più di Clitòrio han lodi le cantine; <sup>59</sup> Chè a un poeta è peccato essere abstèmio :

E le penne più illustri e pellegrine Van lodando i caratteri golosi, Con Eufrone <sup>50</sup> il tinello e le cucine.

Quindi è che i nomi lor son gli Oziosi, Gli Addormentati, i Rozzi e gli Umoristi, Gl'Insensati, i Fantastici e gli Ombrosi: 81

Quindi è che, dove a pena eran già visti Nell'accademie i lauri e ne'licèi, In fin gli osti oggidì ne son provisti.

Ite a dolervi poi, moderni Orfei, Che per i vostri affanni è già finita La razza degli Augusti o de' Pompei. 52 E ver che dalle reggie era sbandita La mendica virtù; ma i vostri modi Hanno la poesia guasta e avvilita:

E le vostre invenzioni e gli episòdi Son degne di taverne e lupanari: E voi ne pretendete e premi e ledi?

Altro ci vuol per farsi illustri e chiari, Che straccar tutto il di Bembi e Boccacci E Fabbriche del mondo<sup>58</sup> e dizionari.

De'vostri studi i glor'iosi impacci, L'occupazion de'vostri ingegni aguzzi, Facondia han sol da schiccherar versacci; Stirar con le tenaglie i concettuzzi, Attacconar le rime con la cera, Ad ogni accento far gli equivocuzzi;

Aver di grilli in capo una miniera, Far contrapposti ad ogni paroluccia, E scrivere e stampare ogni chimera.

Chi dentro ai vostri versi oltre la buccia Legge già mai, più d'un la trova tale, Bisognosa d'impiastro è della gruccia.

E creder di lasciar nome immortale, Con portar frasche in Pindo e unitamente Fare il somaro il mulo e il vetturale!

67

Chi cerca di piacer solo al presente, Non creda mai d'aver a far soggiorno In mano ai dotti e alla futura gente,

Anzi avrà culla e tomba in un sol giorno. Chi stampa avverta che all'oblío non sono Nè barche nè cavalli da ritorno.

Componimento c'è che al primo suono, Letto da chi lo fece, fa schiamazzo, Che sotto gli occhi poi non è più buono.

E pur il mondo è sì balordo e pazzo ' E fatto ha gli occhi tanto ignorantoni, Che non scerne dal rosso il paonazzo;

Applaude ai Bavi ai Mevi arciasinoni. 54 Che non avendo letto altro che Dante Voglion far sopra i Tassi i Salomoni.

E con censura sciocca ed arrogante
Al poema immortal del gran Torquato
Di contrapporre ardiscono il Morgante. 55
O troppo ardito stud mal considiato.

O troppo ardito stuol, mal consigliato! Che un ottuso cervel voglia trafiggere Chi men degli altri in poetare ha errato!

Non t'incruscar tant'oltre e non t'affiggere De'carmi altrui, chè il tuo latrar non move: Se infarinato sei, <sup>56</sup> vatti a far friggere. Son degli scarafaggi usate prove D'aquila i parti ad invidiar rivolti, Il portar gli escrementi in grembo a Giove.<sup>57</sup>

Anco alla prisca età furono molti Che posposer l'Eneide ai versi d'Ennio: 58 Secolo non fu mai privo di stolti.

Torno, o poeti, a voi. Dentro un bienuio, Benchè avvezzo con Verre, i furti vostri Non conterebbe il correttor d'Erennio.<sup>59</sup> Oh vergogna, o rossor de'tempi uostri! I sughi espressi dall'altrui fatiche Servono oggi di balsami e d'inchiostri.

Credonsi di celar queste formiche,
C'han per Febo e per Clio seggio e caverna,
Il gran rubato allo raccolte antiche:
E senza adoperar staccio o lanterna,
Si distingue con breve osservazione
La farina ch'è vecchia e la moderna.

Raro è quel libro, che non sia un centone Di cose a questo e quel tolte e rapite Sotto il pretesto dell'imitazione.

Aristofano, Orazio! ove siete ite, Anime grandi? 60 ah per pietate, un poco Fuor de'sepolcri in questa luce uscite! Oh, conquanta ragion vi chiamo e invoco! Chè se oggi i furti recitar volessi, Aristofano mio, verresti roco.

Orazio, e tu se questi autor leggessi, Oh come grideresti — Or sì che ai panni Gli stracci illustri son cuciti spessi! —

Chè, non badando al variar degli anni, Colla porpora greca e la latina Fanno vestiti da secondi zanni.<sup>61</sup>

Gl'imitatori in quest'età meschina, Che battezzasti già pecore serve, Chiameresti uccellacci di rapina.

Delle cose già dette ogn' un si serve, Non già per imitarle; ma di peso Le trascrivon per sue, penne proterve:

E questa gente a travestirsi ha preso, Perchè ne' propri cenci ella s'avvede Che in Pindo le saría l'andar conteso.

Per vivere immortal dansi alle prede, Senza pena temer, gl'ingegni accorti; Chè per vivere il furto si concede.

Nè senza questo ancora han tutti i torti: Non s'apprezzano i vivi e non si citano, E passan sol le autorità de' morti. E se citati son, gli scherni irritano; Nè s'han per penne degne e teste gravi Quei che su i testi vecchi 62 non s'aítano.

Povero mondo mio, sono tuoi bravi Chi svaligia il compagno e chi produce Le sentenze furate ai padri agli avi:

E nelle stampe sol vive e riluce Chi senza discrezion truffa e rubacchia E chi le carte altrui spoglia e traduce. Quindi taluno insuperbisce e gracchia, Che, s' avesse a depor le penne altrui, Resterebbe d' Esopo la cornacchia.<sup>63</sup>

Stampansi i versi, e non si sa da cui; E sebbene alla moda ogn' un li guardà. Si rinfaccian tra lor; tu fusti: io fui.

Per i moderni la fama è infingarda, Per gli antichi non ha stanchezza alcuna; Ogni accento ogni peto è una bombarda.

La fama è in somma un colpo di fortuna: Burchiello e Jacopone <sup>64</sup> hanno il commento: Cotanto il mondo è regolato a luna:

E sono ognor cento bestiacce e cento, Che sol, ne' libri altrui, dall'anticaglia, Del saper del valor fanno argomento. Ama questa vanissima canaglia I rancidumi; e in Pindo mai non beve, Se di vieto non sa l'onda castaglia.<sup>63</sup>

Nessuno stile è ponderoso e greve, Se tarlate e stantie non ha le forme; E gli dan vita momentanea e leve.

Non biasmo già che per esempi e norme Prendi il Lazio e la Grecia; anch'io divoto. Le lor memorie adoro e bacio l'orme:

Dico di quei che sol di fango e lóto Usan certi modacci alla dantesca E speran di fuggir la man di Cloto.<sup>66</sup>

Di barbarie servile e pedantesca La di lor poesia cotanto è carca, Ch'è assai più dolce una canzon tedesca.

Ma qui il mio ciglio molto più s'inarca: Non è con loro alcuna voce etrusca, Se non è nel Boccaccio o nel Petrarca; 67

E mentre vanno di parlare in busca, I toscani mugnai legislatori Gli trattano da porci con la Crusca.

Usan cotanti scrupoli e rigori Sopra una voce, e poi non si vergognano Di mille sciocchi e madornali errori. Sotto le stampe va ciò che si sognano, Senza che si riveda e che si emendi, Perchè solo a far grosso il libro agognano:

E se un'opera loro in man tu prendi, Mentre il *jom satis* ritrovar vorresti, Vedi per tutto il *quidlibet audendi.* S Sotto nomi speciosi e manti onesti, Per occultar le presunzion ventose, Porta in fronte ogni libro i suoi protesti,

Chi dice che scorrette e licenziose Andavan le sue figlie, e perciò vuole Maritarle co'torchi e farle spose:

Un altro poscia si lamenta e duole -Che un amico gli tolse la scrittura E l'ha contro sua voglia esposta al sole:

Quegli empiamente si dichiara e giura Che, visti i parti suoi stroppiati e offesi, Per paterna pietà ne tolse cura;

Questi, che per diletto i versi ha presi Per sottrarsi dal sonno i giorni estivi, E c'ha fatto quel libro in quattro mesi.

Oh che scuse affettate! oh che motivi! Son figlie d'ambizion queste modestie: Perchè ti stimi assai, così tu scrivi. Ma peggio v'è: con dannie con molestie S'ascoltan negli studi e ne'collegi Legger al mondo umanità le bestie: 89

Stolidezza de'principi e de'regi Che senza distinzion mandano al pari Cogl'ingegni plebei gl'ingegni egregi.

Qual maraviglia è poi che non s'impari? Se i maestri son bufali ignoranti, Che possono insegnare agli scolari?

E son forzati i miseri studianti, Di Quintiliano in cambio e di Georgia.<sup>70</sup> Sentir ragghiare in cattedra i pedanti.

Daquesto avvien ch' Euterpe e che Talia 71 Sono state stroppiate: ognun presume In Pindo andar senza saper la via:

Chè delle scorte loro al cieco lume Mentre van dietro, d'Aganippe in vece Son condotti di Lete in riva al fiume.

Di questi sì che veramente lece Affermar, come io lessi in un capitolo, C'han le lettre attaccate con la pece.

Io non voglio svoltar tutto il gomitolo Di certi cervellacci pellegrini Che studian solamente a fare il titolo:

Onde i lor libri con quei nomi fini A prima vista sembran titolati: Esaminati poi, son contadini.

Nè potendo aspettar d'esser lodati Dal giudizio comune, escono alteri Da sonetti e canzoni accompagnati:

E n'empion da sè stessi i fogli interi Sotto nome d'Incognito e d'Incerto, E si dan de'Virgili e degli Omeri.

V'è poi talun ch'avendo l'occhio aperto Rifluta i primi parti co' secondi, E così da un error l'altro è scoperto.

Ma non so se più matti o se più tondi Si sian nel fare i libri o dedicarli, Se più di errori o adulazion fecondi.

Di tempo o di destin più non si parli: La colpa è lor, se non sapendo leggere Servon per esca ai ragnateli ai tarli.

Lor, non l'età, bisogneria correggere; Che in vece di lodare i Tolomèi 72 Fanno i poemi a quei che non san reggere.

E in sino i battilani e i figulèi 73 Comprano da costor per quattro giuli Titol di mecenati e semidèi.

Un poeta non c'è che non aduli: E col Samosatèno e con il Cèo Si mettono a center gli esini a i mul-

Si mettono a cantar gli asini e i muli. 14 E con poche monete un uom plebeo.

E con poche monete un uom plebeo, Degno d'esser cantato in archilòici, <sup>78</sup> Fa di sè rimbombar l'Ebro e 'l Penèo. <sup>76</sup>

ra di se rimbombar l'Ebro e 'i Peneo."

Chè dei Cinici ad onta e degli Stoici,

Seuza temer le lingue de' satirici.

S'inalzano i Tibèri '7' in versi eroici:

Egualmente da tragici e da lirici Si fanno celebrare e Claudio e Vaccia, <sup>78</sup> E v'è chi per un pan fa panegirici.

A fabbricare elogi ognun si sbraccia, E in fino gli scolar s' odon da Socrati<sup>79</sup> I tiranni adulare a faccia a faccia.

In lodar la virtù son tutti Arpòcrati: 80 E di Busìri poi per avarizia

I Policrati scrivono e gli Isòcrati.81

Termine mai non ha questa malizia; E dietro a Glàuco, per empir la pancia, Tessono encomi in sino all'ingiustizia.

Se vivesse colui che la bilancia Non ben certa d'Astrèa ridusse uguale, A quanti sgraffiería gli occhi e la guancia! \*2 Non vi stupite più, se il gran-morale Lusinghieri vi nomini e bugiardi, E Teòcrito zucche senza sale.<sup>83</sup>

Di Sparta già quegli animi gagliardi Dalla città per pubblico partito Scacciaro i cuochi e voi per infingardi:

E ciò con gran ragion fu stabilito, Perchè, se quegli incitano il palato, Attendon questi a lusingar l'udito.

L'istesso Omèr dall'attico senato, De' poeti il maestro il padre il dio, Fu tenuto per pazzo, e condannato.<sup>84</sup>

Oh risorgesse Atene al secol mio, Che seppe già con adequata pena Ai Demàgori far pagare il fio! 85

Loda i Tersiti Favorino; <sup>86</sup> e a pena Ai principi moderni un figlio nasce, Che in augùri i cantor stancan la vena.

Quando Cintia falcata <sup>87</sup> in ciel rinasce Ha da servir per cuna; e col zodiaco Hanno insieme le zone a far le fasce:

Quanti dal Messicano all'Egiziaco Fiumi nobili son, quanti il Gangetico Lido ne spinge al mar, quanti il Siriaco: Tanti invitando va l'umor poetico A battezzar talun, che per politica Cresce e vive ateista e muore eretico.

E canta, in vece di adoprar la critica, Ch' ei porterà la trionfante croce Dalla terra giudèa per la menfitica,

Che dalla Tule alla Tirintia foce 88 Ucciderà le redivive teste Dell'eresía crescente all'idra atroce.

Che, tralasciata la magion celeste, Ricalcheran gli abbandonati calli Con Astrèa le virtù profughe e meste.<sup>89</sup>

Per innalzar a un re statue e cavalli, Ha fatto insino un certo letterato Sudare i fuochi a liquefar metalli:

E un altro, per lodar certo soldato, Dopo aver detto — è un Ercole secondo — Ed averlo ad un Marte assomigliato,

Non parendogli aver toccato il fondo, Soggiunse, e pose un po' più su la mira: Ai bronzi tuoi serve di palla il mondo.

Oh gran bestialità! come delira L'umana mente! nè a guarirla basta Quant'elleboro nasce in Anticìra. 90 Divina Verità, quanto sei guasta Da questi scioperati animi indegni Che del falso e del ver fanno una pasta!

Predican per Atlanti <sup>91</sup> e per sostegni Della terra cadente uomini tali Che son rovine poi di stati e regni.

Seun principe s'ammoglia, oh quanti oh quali Si lasciano veder subito in frotta Epitalami e cantici nuziali!

Ogni poema poi mostra interrotta Di qualche grande la genealogía Dipinta inqualche scudo o in qualche grotta:

E quel che fa spiccar questa pazzia È che la razza effigrata e scolta Dichiaran sempre i maghi in profezia.<sup>92</sup>

Ma s'è in costoro ogni virtude accolta, Come dite, o poeti; ond' è che ogn' uno Vi mira ignudi e lamentarvi ascolta?

Se senza aita ogni scrittor digiuno Piange, questi non han virtute; o vero Quel letterato è querulo o importuno.

Deh, cangiate oramai stile e pensiero, E tralasciate tanta sfacciataggine! Détti un giusto furore ai carmi il vero! Chiamatea dire il ver Sunio o Timàggine, 93 Già che l'uom tra gli obbrobri oggi s'alleva; Nè timor vi ritenga o infingardaggine!

Dite di non saper qual più riceva Seguaci o l'Alcoràno od il Vangelo, O la strada di Roma o di Genèva.<sup>94</sup>

Dite che della fede è spento il zelo, E che a prezzo d'un pan vender si vede L'onor la libertà l'anima il cielo;

Che per tutto interesse ha posto il piede, Che dalla Tartaria fino alla Bètica 95 L'infame tirannia post' ha la sede;

Che ogni grande a far òr suda e frenetica; E c'han fatta nel cor sì dura còtica, Che la coscienza più non gli solletica.

Deh prendete prendete in man la scótica, Serrate gli occhi; ed a chi tocca, tocca! Provi il flagel questa canaglia zotica!

Tempo è omai ch'Angerona apra la bocca A rinnovar i Saturnali <sup>96</sup> antichi, Or che i limiti il mal passa e trabocca. Uscite fuor de' favolosi intrichi, Accordate la cetra ai pianti ai gridi Di tante orfane vedove e mendichi! Dite senza timor gli orridi stridi Della terra, che in van geme abbattuta Spolpata affatto da' tiranni infidi.

Dite la vita infame e dissoluta Che fanno tanti Roboàm <sup>97</sup> moderni, La giustizia negata e rivenduta.

Dite che ai tribunali e ne'governi Si mandan solo gli avvoltoi rapaci: E dite l'oppression, dite gli scherni, Dite l'usure e tirannie voraci,

Che fa sopra di noi la turba immensa De' vivi Faraòni e degli Arsàci. 98

Dite che sol da principi si pensa A bandir pésche e caccie, onde gli avari Su la fame comune alzan la mensa;

Che con muri con fossi e con ripari, Ad onta delle leggi di natura, Chiuse han le selve e confiscati i mari;

E ch'oltre ai danni di tempeste e arsura Un pover galantuom che ha quattro zolle. Le paga al suo signor mezze in usura.

Dite che v'è talun sì crudo e folle Che, sebben de' vassalli il sangue ingoia, L'ingorde voglie non ha mai satolle.

Dite che di vedere ognun s'annoia Ripiene le città di malfattori E non esservi poi se non un boia;

Che ampio asilo per tutto hanno gli errori. E che con danno e pubblico cordoglio Mai si vedon puniti i traditori.

Dite che ognor degli Epuloni al soglio I Làzzeri cadenti e semivivi Mangian pane di segala e di loglio.99

Dite che il sangue giusto sgorga in rivi. Ch'esenti dalle pene in faccia al cielo Son gl'iniqui, ed i rei felici e vivi.

Queste cose v'inspiri un santo zelo: Nè state a dir quanto diletta e piace Chioma dorata sotto un bianco velo.

A che giova cantar Cintia e Salmàce. O di Dafne la fuga o di Siringa, I lamenti di Croco o di Smilàce? 100

Più sublime materia un dì vi spinga, E si tralasci andar bugie cercando, Nè più follie genio dircèo 101 vi finga!

E chi gli anni desía passar cantando, Lodi Veturie in vece di Batilli, Sante sapienze e non pazzie d'Orlando! 109 ROSA. - Poesie. 6

Che omai le valli, al risuonar di Filli, Vedon sazi di pianti e di sospiri I sentieri d'Armida e d'Amarilli.

Per i vestigi degli altrui deliri
Ognun Clori ha nel cor, Lilla ne' labri;
Ognun canta di pene e di martíri. 101

j imitan tutti, benchè rozzi e scabri,
Properzio Alcèo Callimaco e Catullo,
D' amorose follie maestri e fabri.

Stilla l'ingegno a divenir trastullo Degli uonini da bene, e ognun tratticusi Al suon d'Anacreonte e di Tibullo.

D'incontinente ardor gli Ovidi accensi, 104
Vengon, d'affetti rei figli lascivi,
A stuzzicare a imputtanire i sensi:

E degli scritti lor vani e nocivi Nelle scuole Cinnarie e di Cupido <sup>105</sup> Studian le Frini a spennacchiar corrivi.

Perchè diletti più, l'onesta Dido Si finge una sgualdrina; e per le chiese Serve per ufficiolo il Pastorfido. 106

Da qual donzella non son oggi iutese Le Priapée? <sup>107</sup> ed han virtù che alletta L'opre, benchè impudiche, e le sospese. De' versi Fescennini ognun fa incetta, E di Curzio la sordida Mornèide <sup>108</sup> Si vede sempre mai letta e riletta.

Son gl'ingegni oggidì da far Eneide Quei che premendo di zaffàte i calli, Scrivono la Vendemmia e la Merdèide. 100 I lascivi Fallòfori e Itifalli

Con inni scellerati e laudi oscene
Si tiran dietro i vil Menandri e i Galli. 110

Di voi, sacre Pimplèe,<sup>411</sup> timor mi tiene, Mentre vi veggio sdrucciolare in chiasso Al pazzo arbitrio di chi va e chi viene.

L'orecchio aver bisogneria di sasso, Per non sentir l'oscenità de' motti Ch' usan nel conversar sboccato e grasso.

Son questi in sin nei pulpiti introdotti, D'ond'è forzato che un cristiano inghiozzi Le facezie dei mimi e degli Arlotti.<sup>112</sup>

Miserie in ver da piangere a singhiozzi! Chè al par de' banchi ormai de' saltimbanchi Vanta il pergamo ancora i suoi Scatozzi.'<sup>18</sup>

Quando mai di cantar sarete stanchi Di dame e cavalier, d'armi e d'amore, Sprone d'impudicizie agli altrui fianchi? A che mandar tante ignominie fuore, E far proteste tutto quanto il die Che s'oscena è la penna è casto il cuore?

Tempi questi non son d'allegorie: L'età che corre di tre cose è infetta, Di malizia ignoranza e poesie.

Sentito ho raccontar che fu un trombetta Preso una volta da' nemici in campo, Mentre stava suonando alla veletta.

Il qual, per ritrovar riparo o scampo, Dicea che solamente egli suonava Ma col suo ferro mai non tinse il campo.

Gli fu risposto allor ch'ei meritava Maggior pena però, poichè suonando Alle stragi al furor gli altri irritava.

Intendetemi voi, voi che cantando Siete cagion che la pietà vacilla E che il timor di Dio si ponga in bando.

Da voi, da voi, negli animi si stilla La peste d'infinite corruttele: Agl'incendi voi date esca e favilla.

Dite poi che da un fiore e tòsco e mèle Trae, secondo gl'istinti o buoni o rei, Ape benigna e vipera crudele. Oh empi, iniqui e quattro volte e sei; Pormi il tosco alla bocca, e poi, s'io pèro, Dir che maligni fur gli affetti miei!

Questo è paralogismo menzognero: Non è simile al fiore il verso osceno, Nè men l'ape e la vipera ha il pensiero:

Non racchiudon quei fiori il tòsco in seno, Ma sono indifferenti; ai vostri versi È qualitade intrinseca il veleno:

Nè l'ape e il serpe trae dai fiori aspersi Il tòsco e il miel per elezion; natura Gli spinge ad opre varie atti diversi.

Ma l'alma, ch'è di Dio copia e figura, Libera nacque, e non soggiace a forza, Benchè legata in questa spoglia impura:

Opera in sua ragione; e nulla sforza L'arbitrio suo, che volontario elegge Ciò ch'essa fa nella terrena scorza:

Ma perchè danno a lei consiglio e legge, Nel conoscer le cose, i sensi frali, Facilmente ella cade e mal si regge.

E voi, Sirene 114 perfide e infernali, Le fabbricate con un rio diletto Il precipizio al piede, il vischio all'ali. Non ha la poesia più d'un oggetto: Il dilettare è mezzo: ell'ha per fine Sedar la mente e moderar l'affetto:

Ella prima addolci l'alme ferine, E ne insegnò soave allettatrice Con le favole sue l'opre divine;

Ella, figlia di Dio, mostrò felice Il suo fattor al mondo; e poscia adulta Fu di filosofia madre e nutrice.

. E in vece d'esser oggi ornata e culta Di dottrine santissime disposti Son sempre i vizi e la ragion sepulta.

Anzi con esecrandi contrapposti Oggi il dar del divino è cosa trita Agli sporchi Aretini agli Arrosti. 115

Dunque chi più la mente al vizio incíta Avrà titol celeste? Ah venga meno, E vanità sì rea resti sopita! Udite un Agostin di Dio ripieno

Ch'ebri d'error vi pubblica e palesa, E sacrileghi e pazzi un Damascèno. 116 L'iniqua poesia la traccia ha presa Degli empi Machiavelli e degli Erasmi, 117

E di chi separò Cristo e la Chiesa.

A che vantar del cielo gli entusiasmi, Se con maniera più profana e ria Da miniere d'onor traete i biasmi?

Scrivere a voi non par con leggiadria, Buffonacci superbi ed ateisti, Se non entrate in chiesa o in sagrestia.

D'alme dannate fa maggiori acquisti Per opra vostra il popolato inferno: Così Parnaso ancora ha gli Anticristi.

Pensate forse che il flagello eterno Non punisca le colpe, oppur credete Che degli eventi il caso abbia il governo? Se la galèa l'esilio e le segrete.

E se la forca è poi l'ultima scena Ai poeti già mai, ben lo sapete.

Sfregiato il volto e livida la schiena, A quanti han fatto dir, con quel di Sorga,<sup>11,3</sup> Che il furor letterato a guerra mena!

Deh cangiate tenor! e il mondo scorga Candor su i vostri fogli, e maestosa La già morta pietade in voi risorga.

Sia dolce il vostro stile, onde gioiosa Corra la terra a lui; ma serbi intanto Nel dolce suo la medicina ascosa: Sia vago, perchè alletti; e casto e santo. Perchè insegni il costume : è sol perfetto Quando diletta ed ammaestra il canto.

Sia del vostro sudor virtù l'oggetto: Chè, mentre queste atrocità cantate, D'un insano furor v'infiamma Aletto. 119 Chè se gli allori e l'édere vantate, È porchè avete in testa un gran rottorio E i fulmini del cielo in voi chiamate.

E poi, che giova aver plettro d'avorio, Se quasi ogni poeta in grembo al duolo Delle fatiche sue canta il mortorio?

A che di libri più crescer lo stuolo? Purchè insegnasse a vivere e morire, Soverchierebbe al mondo un libro solo.

Rimoderate dunque il vostro ardire; Chè rarissimi son quei che si leggono, Ed un di mille ne suol riuscire.

All'immortalità tutti non reggono: Tra le tarle e le polvori coperti I libri ed i licèi perir si veggono.

La vostra fama è dubbia, e i biasmi certi; E in questi tempi sordidi ed ingiusti Son pronti i Galbi e i Mecenati incerti. 120 Poichè a scorno de'principi vetusti, In vece di Catoni e Anassimandri,<sup>121</sup> S'amano gl'ignoranti e i bellimbusti:

E son gli Efestion degli Alessandri I becchi e i parasiti indegni e vili, E prezzati i Taurèi più che i Licandri: 122

E in cambio degli Orazi e de' Virgili Danzano in corte baldanzosi e lieti I branchi de' Clisòfi e de'Cheríli. 123

Stiman più i Regi stolidi e indiscreti D'un istrione o cantatrice i ghigni, Che il sudore de' saggi e de' poeti:

Ed apre sol de' potentati i scrigni E quando più gli piace ottien udienza Chi porta i polli e non chi porta i cigni. 124

Spenta è già di quei grandi la semenza, Che in distinguere usaro ogni sapere Dai marroni al Maron 128 la differenza.

Non speri il mondo più di rivedere L'eroe di Pella, che dormir fu visto E dell'opre d'Omer farsi origliere. 126

Di dotti ognuno allor giva provvisto: E vantava Artaserse un grand'impero Quando facea d'un letterato acquisto: L'istesso D'ionisio emplo e severo
Per le pubbliche vie di Siracusa
A Platon fe da servo e da cocchiero. 127
Ma dove dove mi trasporti, o Musa?
L'orecchiona ilmondo sol per Lesbia e Taide:
Ragionar di virtude oggi non s'usa.
Solo invaghita di Batillo e Laide, 128
Stufa è di versi quest' età che corre;
Secoli da fuggir nella Tebaide; 129
Tempi più da tacer, che da comporre.

- 1 Prontone fu patrizio romano, che in una sua loggia faceva accademia di poeti: del quale tocca nella sat. I Giovenale, qui riportato dal nostro.
- <sup>2</sup> Furore ascreo, ispirazione poetica; da Ascra, villaggio della Beozia, alle radici dell' Elicona; dove le Muse si manifestarono al poeta Esiodo.
- <sup>3</sup> In *Maratona*, pianura dell'Attica, 11 mila fra Ateniesi e Plateesi vinsero 110 mila Persiani mandati da re Dario a sottomettergli la Grecia.
- 4 Ribèche, strumenti di corde da suonare. (Crusca.)
- <sup>5</sup> V. 10-15. I prigionieri alati d'Eolo sono i venti (vedi Sat. VI, n. 2): il giudicatore (giudice inferno) o meglio i giudicatori dei

morti n:ll'inferno erano Minos, Èaco, Radamanto: velli rapiti, il vello d'oro, da Giasone, capo degli Argonauti, primi navigatori, rapito, dopo superati molti incanti, ad Eeta re della Còlchide: Tèseo, ucciso il Minotauro, liberò Atene dall'obbligo di mandar vittime umane ai re di Creta: le pazzie d'Oreste per la uccisione della madre sono argomento di tragedie a tutti cognito: soggetti mitologici, usati e abusati dai poeti delle età di decadenza.

- <sup>6</sup> Dall'indossare i Romani comunemente la toga e i Greci il pallio furono le commedie di costume romano dette togate e quelle di costume greco palliate.
- 7 D. Giunio Giovenale, nato in Aquino 42 ann. di C., coltivò, la satira ridotta a genere di poesia da Lucilio, poeta latino antico, nativo d'Auvunca.
- S Pindo, monte fra la Tessaglia e l'Epiro, forma con un suo braccio il Parnaso,
  va a terminare nell'Elicona: furono creduti sede delle Muse, perchè da quelle parti
  settentrionali venno l'antichissima poesia
  e cultura greca. I poeti usano promiscuamente questi nomi a significar la poesia.

- <sup>9</sup> Dirce, fonte della Beozia non lungi da Tebe, sacra alle Muse, e'l tratto di paese per dove scorre.
- 10 Grinco, soprannome di Apollo, Dio della poesia; da Grinca, città dell' Eòlide dove era un bosco a lui sacro.
- 11 Archiloco e Tirtèo, greci; scrittore, il primo, di satire acerbissime; lodatore d'eroi il secondo, e incitatore a morir volentieri per la patria.
- 12 V. 40-41. Allude a Pindaro, lodatore altissimo di grandi fatti e virtù civili; che fu di Tebe; e paragonava i suoi versi a strali; metafora abusata poi da' Pindari delle nostre Accademie.
- 13 Corno cidonio, arco di corno fatto in Cidone città di Creta, già famosa per gli archi e pei balestrieri.
- 14 Plettro bistonio, il plettro d'Orfeo che era di Tracia, da' Bistonii popoli di quel regno così chiamata per sinecdoche. (Salvini.)
- 15 Eumolpo, carattere di poeta importunissimo che affettava di parlar sempre in

versi, introdotto da Petronio Àrbitro nel suo Satirico: mentre egli in un tempio recitava versi su la presa di Troia, quelli che erano nel portico lo presero a sassate, onde ebbe a fuggirsi col cano coperto.

16 V. 55-72. Accusa le stravaganze e gli assurdi della poesia del suo tempo che fu il seicento.

17 Cirra, città di Grecia, in Focide, presso il Parnaso, sacra ad Apollo.

18 Parnaso, vedi n. 8.

19 Brmo, fiume che nasce iu Frigia, scorre per l'Asia minore, e riceve il Pattolo, che secondo l'antica fama menava oro: delle acque del Coaspe, altro fiume scorrente per la Susiana, provincia doviziosissima, bevevano i re di Persia: Bermio, secondo Strabone, è montagna della Frigia, de'cui metalli si fe ricco Mida: Pettorsi, secondo Stefano geografo, popoli numerosissimi di Libia abitanti una larga contrada; o forse Pettora paese della ricca Mesopotamia: Ormuz, luogo delle colonie portoghesi nelle Indie, famoso per la pésca delle perle: Tiro, città di Fenicia, celebre per la pésca delle murici on-

de si tingeva l'antica porpora. — Al principio del v. 96 le stampe leggono Serchio: che entri qui il Serchio, non so: ho corretto Sperchio, che è fiume della Ptiòtide, celebrato ne'versi de'poeti greci e latini.

20 Tago, fiume della Spagna, del quale fu detto dagli antichi che avosse arene d'oro, forse perchè le ha di colore giallastro: Idaspe. fiume della Media, vicino a Susa: altro della fertile India, chiamato fabulosus da Orazio.

21 Partia fu provincia del regno di Persia e pigliasi per la Persia etsesa o la Media: della barbara magnificenza dei re di que paesi mirabili cose raccontavano gli antichi: onde le partiche gemme. — Gli Arimaspi, popoli favolosi della Sarmazia curopoa, combattevano di continuo coi Grifi. mostri custodi di tesori miracolosi.

2º Clario, uno de titoli d'Apollo, dall'isola di Claro dov'era adorato. — Il monte di Santo Spirito era forse un monte di pietà (in Roma?) dove si dava danaro sopra il pegno: come più sopra luoghi di monti vnol forse dire tratti di terra in montagna, possessioni montane da coltivarsi a selva.

- 23 Clizio Dio, Apollo, dal nome di Clizia ninfa da esso amata e trasformata poi nel girasole.
- 23 Cerere, Dea delle biade o dei grani, presa per significare il pane: Clio, una delle Muse.
- 25 118-120. È noto il mito di Giove, che, avendo concepito nel suo pensiero Minerva (la sapienza), la diè fuori, facendosi con un'accetta spaccare la testa da Vulcano.
- 26 Viola, strumento musicale di corde che si suona con l'arco. (Crusca.)
- <sup>27</sup> Non so se qui s'intenda d'Ipparco, astrologo di Nicèa che scrisse sopra i Fenomeni d'Arato. (Salvini.)
- 28 Libètro e Libètra, fonte in Macedonia e caverna alle radici del monte Libètro, sacra alle Muse.
- 29 Scherza sull'essere il vocabolo poeta il modello secondo il quale i ragazzi declinano i nomi latini della prima, e su l'essere certi poeti indotti da miseria o

viltà a inchinarsi e prostrarsi; o vero sull'andar sempre declinando, cioè perdendo di pregio, la poesia.

30 Aganippèo polledro è il caval Pègaso, che nato dal sangue di Medusa volò su 'l monte Elicona, dove battendo del calcio in una pietra fe sgorgare l'Ippocrène (fonte del cavallo) che fu sacro alle Muse. Il poeta in compagnia di alcuni antichi scambiò con l'Ippocrene l'Aganippe, altro fonte pur dell'Elicona e pur sacro alle Muse.

31 Ciò ch'è asperso della gomma o d'un succo che si estrae dalla pianta del cedro resta illeso dai tarli e dalle tignole: onde, per i latini, scriver cose degne di cedro, partorire opere degne di cedro, vale scrivere cose degne d'immortalità.

32 Sinèdro, vocabolo greco significante uno che siede insieme con altri; e si prende per assistente e consigliere. (Salvini.)

33 Umor di Palla, veramente l'olio, chè a Pallade dea della sapienza era sacro l'olivo: qui s'intende per la dottrina.

35 Amaltèa, secondo la favola, si chiamava la capra che allattò Giove: e questi Rosa. -- Poesie. 7 la trasferì fra le stelle, e il corno di lei lasciò alle ninfe che lo educarono, decretando che qualunque cosa volessero la troverebbero in quel corno: onde il corno di Amaltèa divenne proverbiale a significare abondanza.

35 Principio d'una canzone che a' dì del Rosa usavasi cantare in Roma.

36 Sericani vermi, i bachi da seta così detti da'Seri popoli dell'India, onde primieramente vennero ad essere conosciuti fra noi: si assopiscono entro il bòzzolo che essi stessi si tessono intorno.

37 Motto proverbiale: non vi era differenza tra l'uno e l'altro: galeotto, remigatore alla galèa. Più sotto: masvigliacca, spagnolescamente; più che vigliacca, vigliacchissima; tristissima.

38 Cefiso, fiume di Grecia, che nascendo nella Doride mette foce in Beozia nel lago Copai: è anche nome d'altro fiume che scorre presso Atene.

39 Nettuno, Dio del mare.

40 Così la chiamò F. Bracciolini nel suo poema La croce racquistata. — Legno santo chiamavano allora il guaiaco, che adoperavasi nella cura delle malattie veneree.

- 41 L'autor dell'Itaco Nessuno: Omero, autore dell'Odissea, poema de'fatti d'Ulisse re d'Itaca, il quale richiesto dal ciclòpe Polifèmo a dargli il suo nome, per non esser mangiato, disse che avea nome Outis cioè Nessuno. (Salvini.) Ciò che ne seguisse, vedilo nel IX dell'Odissea.
- 42 Vuol dire che vanno a caccia di ciance divagando dall'argomento e perdendosi nelle facili erudizioni lontane.
- 43 Morde i versificatori che non hanno un fine un pensiero e una forma determinata nei loro componimenti; alludendo a un passo di una satira d'Orazio, dove s'introduce una statua di Priapo a dire: « Io era già un tronco di fico, inutile legno; quando il legnaiolo, incerto da prima se avesse a fare di me una seggiola ovvero un Priàpo, volle in fine che io fossi un Dio. »
  - bb Da sezzo, v. antiquata, da ultimo.
- 45 V. 316-324. Qui e più sotto, tocca gli sconci o inetti argomenti dei capitoli ber-

neschi e delle epopee romanzesche del secolo XVI.

- 46 Caballin Condotto, il fonte del cavallo Pègaso, l'Ippocrene, di cui vedi n. 30. Allacciarsela, allacciarsi la giornèa (veste che i giostratori vestivano pe'tornèi), modo figurato che vuol dire prendersi con franchezza un'impresa alta.
- 47 Poeti giocosi; il Burchiello, barbiere fiorentino del sec. XV; Francesco Berni da Bibbiena, Anton Francesco Grazzini detto il Lasca di Firenze, Mauro d'Arcano nel Friuli, del sec. XVI.
  - 48 Toccando qui il poeta de'vegetabili presi dai poeti burleschi ad argomento dei loro capitoli, accenna a Pitagora, in quanto credendo egli delitto il cibar carne pascevasi d'erbe, e a Bione Soliense di Cilicia, citato da Plinio, che scrisse su la virtù delle piante e l'uso delle medesime. Non trovo quale de'personaggi istorici che ebber nome d'Antemio si convenga a questo luogo, e sospetto che il poeta abbia scambiato per nome d'uomo il nome greco della camomilla.

<sup>49</sup> Clitorio, fonte presso la città di Cli-

tore in Arcadia, del quale chi beveva prendea in odio il vino tenendosi sempre all'acqua. (Ovidio, Metam., XV.)

- 50 Eu/rone, comico greco, il quale paragonò il poeta al cuoco.
- Nomi di alcune delle tante Accademie che empirono l'Italia nei sec. XVI e XVII.
- 52 Appellazioni di protettori delle lettere e de letterati.
- 53 Bembi e Boccacci, le opere di Giovanni Boccaccio e di Pietro Bombo tenuti nel sec. XVI per legislatori della lingua e del buon gusto. Fabbriche del Mondo, il Dizionario di lingua toscana di Francesco Alunno ferrarese intitolato Fabbrica del Mondo. (Salvini.)
- 54 Bavi, Mevi, Nomi di poetastri derisi da Virgilio e Orazio.
- 55 V. 389-393. Tocca delle critiche fatte alla Gerusalemme liberata di T. Tasso dagli Accademici della Crusca e da certi letterati fiorentini, alcuni de'quali anteposero a essa Gerusalemme il Morgante maggiore di Luigi Pulci.

<sup>56</sup> Infarinato. Scherza sul nome d'uno de Cruscanti, critico del Tasso.

57 V. 400-2. Lo scarafaggio, per suoi sdegni contro l'aquila, sempre che questa covasse, le rompea l'uova. Riparò ella a deporle nel seno di Giove: ma lo scarafaggio, pervenuto pur nell'Olimpo, gittò una pallottola d'immondezze nel grembo dell'Ottimo Massimo, onde il Dio, scuotendo via quella, venne a rompere anche l'uova dell'aquila.

58 Ennio fu de'più vecchi poeti romani: e alcuni, fra'quali Adriano imperatore, anteposero la rozzezza di lui alla pulitezza di Virgilio.

59 Il correttor di Erennio, Cicerone, sotto nome del quale vanno i libri Detta Rettorica ad Erennio. — Benchè avvezzo con Verre: Verre nella sua amministrazione della Sicilia fu gran ladro, e Cicerone fa l'orazioni intere sopra i furti dei quadri, delle statue, e dell'altre galanterie di prezzo che egli commesse nel suo governo. (Satvini.)

60 Aristofane, greco, padre della commedia, fu riprensore acerbo de' poeti del tempo

suo, massime d'Euripide e massime nelle Rane. — Orazio Flacco fu critico accorto e derisor piacevole di poeti nei Sermoni e nelle Epistole, e specialmente la prese co-gl'imitatori e con quelli che bellezze non vedevano se non nei vecchi.

- 61 Zanni, maschera del teatro italiano, il cui vestimento è a varii colori.
  - 62 Testi vecchi, gli scritti degli antichi.
- 63 La cornacchia andò nel consiglio degli uccelli acconciatasi con molte penne non sue: ma ben tosto gli altri augelli, di ciò accortisi, le tolsero via le penne loro e delle sue ancora.
- 64 Jacopone da Todi, morto nel 1306, scrisse cantiche assai rozze, illustrate con discorsi morali da G. B. Modio (Roma, 1558) e con note da F. Franc. Tresatti (Venezia 1617) Il Burchiello, scrittore di sonetti enigmatici, ebbe un comento generale dal Doni nel sec. XVI e comenti particolari da parecchi accademici della Crusca.
- 65 L'onda castaglia, l'acqua del fonte. Castalio alle radici del monte Parnaso non lungi da Delfo, sacro ad Apollo e alle Muse.

- 66 Sperano di restare immortali. Cloto, vedi nota 6 alla Sat. VI.
- 67 Riprende la superstizione che in materia di lingua ebbero gli scrittori del sec. XVI, e specialmente la fiorentina Accademia della Crusca.
- 68 Due passi di Orazio, il primo dell'ode II, lib. I, il secondo dell'Arte poetica: jam satis, abbastanza oramai: quidtibet audendi, di qualunque cosa osare.
- 69 Umanità, lettere umane, belle lettere che conferiscono a formar l'uomo civile.
- 70 Georgia, siciliano, sofista, insegnò rettorica in Atene dopo il 427 av. G. C. M. Fabio Quintiliano, di Calagurri in Spagna, professò rettorica in Roma sotto Domiziano, e scrisse XII libri De institutione oratoria.
  - 71 Euterpe e Talia, Muse, la prima della lirica, e della commedia la seconda.
  - 72 Tolomèi: si piglia qui per i principi letterati, quali erano i Tolomèi re d'Egitto. (Salvini.)
  - 73 Figulei, voce latina, vasai. Giuli,

moneta pontificia e toscana: così detta da Giulio III papa.

74 Samosatèno, Luciano di Samosata in Siria, scrittor greco, che nel Dialogo intitolato Lucio imagino la trasformazione di 
un uomo in asino. — Cèo, Simonide poeta 
greco nato in Ceo, che lodava in versi i 
vincitori de'giucchi olimpici e i loro cavalli; e richiesto da un vincitore con poca 
moneta di cantar le sue mule se ne spicciò 
con un solo verso.

75 Archilòici, versi satirici così detti dal poeta Archiloco (v. sopra, n. 11).

76 Vuol dire, riempir del suo nome i luoghi più lontani. Ebro, fiume della Tracia; Pento, della Tessaglia.

77 Cinici, setta di filosofi mordacissimi: Stoici, altri filosofi che portarono all'ultimo termine il culto della giustizia della temperanza e della fortezza. — Tibèri, appellazione di tiranni; da Tiberio, crudelissimo imperatore di Roma.

78 Claudio, stupido imperador romano, marito di Messalina.

- 79 Cioè, infingendo veracità e giustizia, a modo di Socrate, il più santo dei pagani filosofi.
- 80 Arpocrate, fu agli Egizii Dio del silenzio.
- 81 Di Busiride, re d'Egitto che immolava gli ospiti, avea per isforzo d'ingegno composto il panegirico Poticrate sofista ateniese: e Isocrate, oratore pur ateniese, censurando l'orazione di Policrate, ritrattò il medesimo soggetto solo per prova di migliore stile.
- 82 Forse allude a Traiano Boccalini morto nel 1613, politico e critico ardito pei tempi suoi, famoso pe' Ragguagli di Parnaso, e le cui opere furono una volta stampate col titolo La Bilancia politica.
- 83 Il gran morale suppongo sia Socrate, interlocutore nei Dialoghi di Platone, altrove chiaramente designato dal nostro col nome di Etico, che vale lo stesso che morale. Teocrito, buccolico siracusano nato circa il 279 av. G. C.
- 84 V. 595-603. Gli Spartani scacciarono dalla loro Repubblica i buffoni, parasiti,

cuochi, e poeti; stimandogli tutti l'istessa cosa. (Salvini.) — Omero fu bandito non dalla repubblica d'Atene, ma dalla repubblica di Platone, col non permettere che quivi fossero letti i suoi poemi, come ripieni d'empietà e superstizione, e perciò dannosi alla gioventù. (Salvini.)

- 85 Demàgora, fu condannato dagli Ateniesi, perchè aveva dato titolo di Dio ad Alessandro.
- 86 Favorino, rettorico, dovette fare l'encomio di Tersite, il quale presso Omero è un brutto ed impertinente personaggio. (Salvini.)
- 87 Cintia falcata, la luna, quando nelle sue prime fasi mostra sol una parte del suo disco, e questa curva a mo'di falce. Vedi n. 1 alla Sat. VI. Zone, le cinque zone in cui i cosmografi dividono la sfera.
- 88 V. 613-622. Lido gangetico sono le Indie, per le quali scorre il Gange: terra menfitica è l'Egitto, dov' è la città di Menfi: Tule, ultima delle isole poste al nord d' Europa conosciute a' Romani: Tirintia foce è lo stretto di Gibilterra, dove Ercole, nato

in Tirinto, navigando quel mare, segnò le ultime mète ai naviganti, come se più oltre non potesse andarsi.

- 89 Astrea, dea della giustizia, riparò al cielo, quando gli uomini coi loro delitti chiamarono sopra di sè l'ira degli Dei e il diluvio.
- 90 Anticira, città nella Focide e isola nell'Egèo, famosa per l'elleboro ché vi nasce, creduto atto a guarire il morbo comiziale e le manie melanconiche. Colui che invitò i suochi a sudare per liquesar metalli su Claudio Achillini poeta bolognese in un sonetto a lode di Luigi XIII re di Francia.
- 91 Atlante sosteneva su gli omeri il cielo e la terra: vedi nota 3 alla sat. III.
- 92 V. 649-654. Chi ha letto i poemi dell'Ariosto e del Tasso ricorda come ad alcuno di quegli eroi, imaginati padri e autori della famiglia d'Este, un mago o una
  maga mostri in una grotta o scudo figurata
  o evocata per arti d'incantamento la sua
  futura discendenza: nel che furono que'due
  sommi troppo spesso imitati da'poeti adulatori del sec. XVII.

- 93 Timaggins, in vece di Timagene, di Mileto o d'Alessandria, vissuto in Roma al tempo di Augusto, storico d'incerta fede.— Sunio, quando non fosse un nome supposto o errato dal poeta, non è facile il determinare chi sia. Intendesi che questi due nomi son messi a significare gli storici adulatori e menzogneri.
- 94 Genèva, Ginevra negli Svizzeri, dove la religion dominante è il calvinismo.
- 95 Betica, provincia di Spagna detta così dal fiume Betis: oggi Granata. (Salvini.)
- 96 Angerona, Dea del silenzio presso i Romani. (Salvini.) — Saturnati, giorni sacri a Saturno, ne'quali si parlava con libertà, anche dagli schiavi, così richiedendolo quel tempo. (Salvini.)
- 97 Roboamo figliuolo di Salomone, re degli Ebrei, tiranno crudele; il quale nel venire al regno disse a'suoi popoli: « Mio padre vi percosse co'fiagelli; io vi percuoterò con gli scorpioni. » (Questi erano fruste sparse di punte o intessute di filo di ferro.)
  - 98 Faradni, nome comune ai re d'Egitto

che tennero in servitù il popolo ebrec. Arsàci, nome comune ai re de Parti. (Salvini.)

99 Il povero Lazzaro disteso innanzi alle porte del ricco Epulone contentavasi raccattare le briciole che cadevano dalla mensa di lui. Alla morte, Lazzaro salì nel seno d'Abramo, Epulone precipitò all'inferno. — Parabola di Cristo.

100 Cintia, nome della donna cantata nelle sue elegie da Properzio poeta latino, e omònimo delle belle de poeti secentistici. — Salmàce, nàiade di uno stagno di Caria, innamorata di Ermafrodito: vedine la non casta storia nel IV delle Metamorfosi di Ovidio. — Dafse, ninfa che inseguita da Apollo fu cangiata in lauro: Siringa che inseguita da Pane fu cangiata in canna. — Croco, giovine che amando nè potendo ottenere la fanciulla Smilkee, fu dalla pictà degli Dei cangiato insieme con quella nel fiore che porta il nome di lui.

102 Veturia madre di Coriolano, posta qui

per nome generico di venerabil matrona.

— Batillo, V. Sat. I, n. 26. — Le pazzie
d'Orlando furono argomento al poema famoso di L. Ariosto.

103 V. 736-741, Armida, lasciva maga della Gerusalemme liberata. — Filli, Amarilli. Clori, Lilla. nomi imaginari di eroine di idilli e sonetti del sec. XVII e XVIII.

104 V. 742-748. Alcèo di Mitilene, del sec. VI av. G. C., scrisse odi convivali e amatorie. — Anacreonte di Teo, del sec. V. av. G. C., scrisse odi sull'amare e sul bere. — Callimaco, del III sec. av. G. C., autore di elegie forse amorose prese a modello dai poeti latini. — Catullo, poeta latino del I sec. av. G. C., fra suoi brevi carmi parecchi ne ha di lascivi e osceni. — Tibullo, Properzio, Ovidio, poeti del sec. d'Augusto, scrissero elegie d'amore assai sensuale; l'ultimo anche un poema Dell'arte di amare.

105 Scuole Cinnarie, da Cinara re di Cipro che per inganno della nutrice giacendo con Mirra sua figliuola generò Adone (Salvini): o meglio da Elvio Cinna poeta latino che scrisse un poema su l'amore incestuoso di Mirra. — Frine, meretrice in Ate-

ne famosa, che co' guadagni del suo mestiere si offerse di rifabbricare Tebe distrutta da Alessandro.

106 Dido. Virgilio falsò le tradizioni e il carattere di Didone regina di Cartagine, rappresentandola non castamente amica di Enea e per Enea morta, che non è vero. Il Pastor fido è tragicommedia di G. B. Guarini assai lasciva qua e là.

107 Priapée, dal latino Priapèia, composizioni oscene fatte in lode del Dio Priàpo. (Salvini.)

108 Fescennini, versi licenziosi, così denominati da Fescenna città etrusca, dove
cantavansi ai dì di festa e di nozze. —
Mornèide: intendi un romanzo o una raccolta di poesie del genere delle favole milesie, libri osceni di Greci e di Romani. E
forse Curzio è nome o pseudónimo d'alcun poeta del sec. XVII, nel quale fu grande l'andazzo di questa sorta poesie.

109 La Vendemmia è poemetto allegoricamente osceno di Luigi Tansillo poeta del sec. XVI: l'altro, una di quelle sucide inezie che non poche produsse il sec. XVII in Italia.

- che portavano a processione il suo membro. Itifalli, soprannomi di Priàpi, quasi membri impetuosi e gagliardi. (Salvini.) Gl'Itifalli erano imagini di legno. Menandro, poeta comico ateniese del sec. III av. G. C. che compose inni amorosi. (Salvini.) Gallo, poeta amatorio latino.
- 111 Pimplèe, nome delle Muse, da Pimpla, monte della Macedonia ne' confini di Tessaglia ad esse sacro. (Salvini.)
- 112 Arlotti, appellativo di buffoni (mimi), dal piovano Arlotto Mainardi, fiorentino del sec. XV, di cui sono noti i motti e le facezie.
- 113 Scatozzi, cioè ecclesiastici ignoranti. (Salvini.)
- fanciulle, ali d'augello e il resto di pesce, che nel mar siciliano allettavano a sè con dolcissimi canti i navigatori, per tirarli a naufragare in un baratro o assopirli e divorarli.
- 115 Pietro Aretino, del sec. XVI, adulatore impronto, autore di scritti infami o Rosa. — Poesie.

men che mediocri. Lodovico Ariosto, il gran poeta italiano, fu ed è chiamato divino non per le poche oscenità ma per le infinite bellezze del suo Orlando (urioso.

116 Sant' Agostino, nel libro Della vera Religione.

117 Niccolò Machiavello, scrittore politico del 500, fu messo in cattiva fama per
tutto il sec. XVI e XVII da tali a cui tornava conto. — Erasmo di Roterdam in
Olanda, dotto latinista del sec. XVI, che
derise la curia romana e i costumi e la instituzione de'monaci, senza però prender
parte alla Riforma anzi inimicandosi Lutero.

118 Quel di Sorga, Francesco Petrarca, che abitò e compose molte delle sue liriche nel contado d'Avignone, in Provenza, presso la sorgente del fiume Sorga.

119 Aletto, una delle tre furie infernali.

— Nel verso di sotto scherza con gli allori, insegna e corona de'poeti, i quali allori credeasi dagli antichi avessero la proprietà di allontanare i fulmini.

120 Allude alla somma avarizia di Ser-

gio Galba, imperador romano; e all'incontro alla protezione che Mecenate, cortigiano di Ottaviano Augusto, aveva specialmente de' poeti. (Salvini.)

- 121 Catoni, due grandi Romani, severissimi virtuosissimi e dotti; l'uno, il Censore; l'altro, l'Uticense. Anassimandro, filosofo e matematico greco, discepolo di Talète, del sec. VI av. G. C. Bellimbusti: così chiamavano per scherzo quelli che han belle fattezze e non son buoni a niente.
- 122 E/estione, uno de'capitani di Alessandro Magno, da esso molto amato. (Salvini.)
- 123 Cherilo, cattivo poeta adulatore di Alessandro Magno.
- 124 Portare i polli, vuol dire figuratamente fare il russiano. Cigno, uccello che canta soavemente, preso per metafora a rappresentare il poeta. (Salvini.)
- 125 Marroni, frutti della castagna. Murone, cognome di Virgilio poeta latino.
- 126 L'eroe di Pella, Alessandro Magno, così chiamato da Pella città della Macedo-

nia sua patria, dormiva con le opere di Omero sotto il capo. (Salvini.)

127 V. 926-30. Artaserse, figliuolo di Serse, re di Persia. — Dionisio il giovine, tiranno di Sicilia, guidò egli stesso il carro che traeva Platone in Siracusa, e per la venuta del filosofo sacrificò agli Dei.

128 V. 932-34. Lesbia, donna impudica amica del poeta Catullo. — Batillo, vedi nota 103. — Taide e Laide, nomi di meretrici.

129 Tebaide, solitudine dell' Egitto.

# SATIRA TERZA.

## LA PITTURA.

Così va il mondo oggi dall'Indo al Mauro, 
Nè a guarir tanto mal saría bastante
Il medico di Timbra o d'Epidauro.<sup>2</sup>

Cade il mondo a tracollo, e in vano Atlante Spera gli Alcídi. Ah, chi m'addita un Giove, Or che il vizio qua giù fatto è gigante?

Tutti gli sdegni suoi gràndina e piove Sopra gli Acrocerauni, e poi su gli empi La neghittosa destra il ciel non move.

Quali norme ne date e quali esempi, Stelle, che in vece di punire i rei Fulminate le torri e i vostri tèmpi?

Voi saettate ognor gli antri Rifèi;<sup>5</sup> E rimanete di rossore accese, Se D'agora poi non crede ai dèi:<sup>6</sup> Che voi siate schernite e vilipese, Non è stupor; l'invendicata ingiuria Chiama da lunge le seconde offese.

Scatenata d'Averno<sup>7</sup> esce ogni Furia; E regna sol sopra la terra immonda Gola invidia pigrizia ira e lussuria:

Sol d'avarizia e di superbia abbonda Il corrotto costume; e il tempo indegno Nella piena del mal corre a seconda.

Ma giacchè in voi l'addormentato sdeguo Alcun senso non ha, tentare io voglio S'anco i fulmini suoi vanta l'ingegno. —

Sì dissi furibondo; e, preso il foglio, Già già scrivea del secolo presente, Vuoto d'ogni valor, pien d'ogni orgoglio:

Quando su gli occhi miei nascer repente Vidi un fantasma in disusato aspetto, Che richiamò dal suo furor la mente.

Mirabil mostro e mostruoso oggetto! Donna giovin di viso, antica d'anni, Piena di maestade il viso e il petto.

A lei d'aquila altera uscian due vanni; Dall'una all'altra tempia il crin disciolto Cadea su'l tergo a ricamarle i panni. Parea che il sol negli occhi avesse accolto: E superbo splendea nel mezzo all'iride D'attortigliati bissi il capo avvolto:

D'Isi nel tempio là dentro a Busiride Con simil benda adorna il crine e stringe L'antico Egitto al favoloso Osiride.<sup>8</sup>

Ma l'edra il pèsco e il lauro intreccia e cinge Quelle bianche ritorte: e in mezzo usciva Il simulacro dell' Aonia Sfinge.<sup>9</sup>

Della veste il color gli occhi scherniva Var'ando in sè stesso, e dalla manica A finissimo lino il varco apriva:

Non tesse mai con più sottil meccanica Tela più vaga in su la Mosa e l'Òdera La fatica olandese o la germanica.

Lo sventolar de' panni unisce e modera Il manto, che affibbiato in su la spalla Di più pelli di scimia avea la fodera.

Vestia la sopravvesta azzurra e gialla; E l'immagin del mondo e delle sfere Sostenea sotto il braccio entro una palla.

Con fantastiche rote, in folte schiere, Rapidi intorno a lei l'ali batteano Simulacri di larve e di chimere. I pennelli e i color le si vedeano Ad una canna, che teneansi e lenti, Con verdi anelli i pampini stringeano.

Io restai senza moto a quei portenti: Ed ella, in me fissando i lumi attesi, Disdegnosa parlommi in questi accenti:

- Che vaneggi, insensato? ove hai sospesi
I tuoi pensieri? e da qual folle ardire
Si sono in te questi furori accesi?
Sgridar tu vuoi l'universal fallire,
E non t'accorgi ancor che tu consumi
Senza profitto alcun gl'impeti e l'ire?

Tôrre il vizio alla terra in van presumi: Dunque lo sdegno tuo s'accheti e cessi;

E a quel che tocca a te rivolgi i lumi.

Mira con quanti obbrobri e quanti eccessi Dagli artefici propri oggi s'oscura Il più chiaro mestier che si professi.

Parlo dell'arte tua, della pittura, Che divenuta infame in mano a molti Gli dèi s'irrita contro e la natura.

E in vece di punir gli audaci e stolti Professori di lei con dente acerbo, Tu verso il mondo i tuoi furor rivolti. È tanto empio il pennel, tanto è superbo, Che sol tra i vizi si trastulla e scherza: E degli sdegni tuoi tu fai riserbo? Sotto la destra tua provò la sferza Musica e poesia: vada del pari Coll'altre due sorelle anco la terza.

E se dai tuoi flagelli aspri ed amari Alcun percosso esclamerà, suo danno; Dalle voci d'un solo il resto impari.

So che la rabbia e il concepito affanno Farà dire a costoro in tuo disprezzo Quanto inventar quanto sognar sapranno:

Tu, come scoglio alle procelle avvezzo, Non t'alterar già mai. Noto è per tutto Che suol l'odio del vero essere il prezzo:

Della virtù maledicenza è frutto: Ma col tempo alle furie escon le chiome, ii E s'accheta il livore orrendo e brutto.

Le calunnie una volta oppresse e dome, Confesseran che con ragion gli emendi: Chè al fin la verità trova il suo nome.

Su su desta gli spirti, e l'ira accendi; E, pieno il cor d'un nobile ardimento, Questi artefici rei sgrida e riprendi.— Così diss'ella; e su l'estremo accento Con quella canna sua cinta di pampino Toccommi il capo, e dileguossi in vento.

Da quel momento in qua par che m'av vampino Le fibre interne, e che le furie unite Nell'agitato sen tutte s'accampino:

Divenne il petto mio novella Dite. 12 Dunque, dal cor, pria che si cangi in cenere, Uscite pur, chiusi pensieri, uscite!

Di voci in cambio adulatrici e tenere S'armi lo stil senza sapere in cui, Ma sgridi i vizi ed i difetti in genere.

Chi sarà netto degli errori altrui, Riderà su i miei fogli; e chi si duole, Dimostrerà che la magagna è in lui.

Pur che si sfoghi il cuor, dica chi vuole. A chi nulla desia, soverchia il poco: Sotto ogni ciel padre comune è il sole.

La state all'ombra e il pigro verno al foco, Tra modesti desii, l'anno mi vede Pinger per gloria e poetar per gioco.

Delle fatiche mie scopo e mercede E soddisfare al genio al giusto al vero: Chi si sente scottar, ritiri il piede.

Dica pur quanto sa rancor severo: Contro le sue saette ho doppio usbergo; Non conosco interesse, e son sincero.

Non ha l'invidia nel mio petto albergo: Solo zelo lo stil m'adatta in mano.

E per util comune i fogli vergo.

Tutto il mondo è pittore. Onde il toscano Paolo's fe dire a certi ambasciatori Che chiedeano d'estrar non so che grano,

Ch'ei non volea che il grano uscisse fuori, Ma che in quel cambio gli avería concessa Di prelati una tratta o di pittori.

L'arena dell'Egèo non è sì spessa; Su l'Egitto non fur tanti i ranocchi, Le formiche in Tessaglia, i Mori in Fessa;

Il grand'Argo del ciel non ha tant'occhi; Sono meno le spie, meno i pedanti; Nè vidde Creso mai tanti baiocchi. 14

Tutto pittori è il mondo: e pur di tanti Non saran due nell'infinito coro. Che non sian delle lettere ignoranti.

Filosofo e pittor fu Metrodoro, E i costumi e i color sapea correggere; E scrisse l'arte in versi Apollodoro. 15

Questo mestiero ognun corre ad eleggere; Ma di costor che a lavorar s'accingono Quattro quinti, per dio, non sanno leggere.

Stupir gli antichi, se però non fingono, Perchè scriveva un elefante in greco; 16 Ma che direbbero or che i buoi dipingono?

Arte alcuna non v'è che porti seco Delle scienze maggior necessità: Chè de'color non può trattare il cieco;

Chè tutto quel che la natura fa, O sia soggetto al senso o intelligibile, Per oggetto al pittor propone e dà;

Che non dipinge sol quel ch'è visibile, Ma necessario è che talvolta additi Tutto quel ch'è incorporeo e ch'è possibile.

Bisogna che i pittor siano eruditi, Nelle scienze introdotti, e sappian bene Le favole l'istorie i tempi e i riti;

Ne fare come un tal pittor da bene, Che fece un Eva e poi vi pinse un bisso 17 Per non far apparir le parti oscene:

E un castrone assai più di quel di Frisso 18 Un'Annunziata fece, ond'io n'esclamo, Che diceva l'offizio a un Crocifisso. E come compatir scusar potiamo Un Raffael pittor raro ed esatto Far di ferro una zappa in man d'Adamo? 19

E cento e mille ignorantoni affatto, Con barba vecchia e con virtù fanciulla, I Panfili 20 sfidar prendono a patto;

E come la pittura entro la culla D'ogni minuzia sua gli avesse istrutti, Credon d'esser maestri, e non san nulla.

Dipinger tutto il di zucche e prosciutti, Rami padelle pentole e tappeti, Uccelli pesci erbaggi e fiori e frutti?

E presumeran poi quest'indiscreti D'esser pittori? e non voler che adopra La sferza de'satirici poeti?

Che se hanno a mettere altre cose in opra, Non si vede mai far nulla a proposito, E il costume e l'idea va sottosopra:

Gli Sciti nel vestir fanno all'opposito; E perchè l'ignoranza hanno per sposa, Non danno colpo che non sia sproposito.

Perdoni il ciel al cigno di Venosa, Che a'poeti e a'pittori aprì la strada Di fare a modo lor quasi ogni cosa.<sup>21</sup> Con questa autorità più non si bada, Che con il vero il simulato implichi, E che dall'esser suo l'arte decada. Più tele ha il Tebro che non ha lombrichi;

E fan più quadri certi capi insani, Che non fece Agatarco ai tempi antichi: <sup>22</sup> Onde dissero alcuni oltramontani

Che di tre cose è l'abbondanza in Roma, Di quadri, di speranze e baciamani.

Escon dal Lazio le pitture a soma, E tanta de'pittori è la semenza

Che infettato ne resta ogn'idroma.

Non conoscono studio o diligenza,
E in Roma non di men questi cotali
Sono i pittori della Saprenza.

Altri studiano a far solo animali; E senza rimirarsi entro agli specchi, Si ritraggono giusti e naturali.

Par che dietro al Bassan ciascuno invecchi, Rozzo pittor di pecore e cavalle; Ed Eufrànore e Alberto han negli orecchi. 28

E son le scuole lor le mandre e stalle; E consumano in far, l'etadi intiere, Bisce rospi lucertole e farfalle; E quelle bestie fan si vive e fiere, Che fra i quadri e i pittor si resta in forse Quai sian le bestie finte e quai le vere.<sup>24</sup>

Vi è poi talun che col pennel trascorse A dipinger faldoni e guitterie,<sup>25</sup> E facchini e monelli e tagliaborse.

Vignate carri calcate osteríe, 26 Stuolo d'imbriaconi e genti ghiotte, Tignosi tabaccàri o barbieríe,

Nigregnacche bracon trentapagnotte, Chi si cerca pidocchi e chi si gratta, E chi vende ai baron le pere cotte. <sup>27</sup>

Un che piscia, un che caca, un che alla gatta Vende la trippa, Gimignan che suona, Chi rattoppa un boccal, chi la ciabatta.

Nè crede oggi il pittor far cosa buona, Se non dipinge un gruppo di stracciati, Se la pittura sua non è barona.<sup>28</sup>

E questi quadri son tanto apprezzati, Che si vedon de'grandi entro gli studi Di superbi ornamenti incorniciati: Così vivi mendichi afflitti e pudi

Non trovan da coloro un sol denaro, Che ne'dipinti poi spendon gli scudi: Così ancor io da quegli stracci imparo, Che dei moderni principi l'istinto Prodigo è ai lussi, alla pietade avaro;

Quel che aborriscon vivo, aman dipinto; Perchè omai nelle corti è vecchia usanza Di aver in prezzo solamente il finto.

Machi sa che quelch' io chiamo ignoranza Non sia de' grandi un' invenzion morale, Per fuggir la superbia e l'arroganza?

Che se Agàtocle già di terra frale Usava i piatti de'miglior bocconi Per ricordarsi ognor del suo natale; 19

L'immagin de'villani e de' baroni Forse tengon costor, per ricordarsi Che gli antenati lor furon guidoni.

Ma non credo che mai possa trovarsi Che della veritade il canto e il suono Abbia sentito l'uom senza adirarsi.

Già rispose quel grande in grave tuono A chi gli ricordò certo accidente: Non vo'saper qual fui ma quel che sono.

Fu mostrato a un tedesco se anticamente Un quadro, in cui l'artefice ritrasse Tutto intiero un pastor vile e pezzente; Interrogato quanto ei lo stimasse, Rispose che nè men voluto avrebbe Che vivo un uomo tal gli si donasse.

Principi, perchè a voi mai non increbbe Questo dipinger sordido e plebeo, Nell'arte la viltà s'apprese e crebbe.

Dall'Atlantico mare all'Eritreo Il decoro non ha dove ricoveri: Ognun s'è dato ad imitar Pirreo.<sup>31</sup>

Sol bambocciate in ogni parte annoveri; Nè vengono ai pittori altri concetti Che pinger sempre accattatozzi e poveri.

Ma non son tutti lor questi difetti, Poichè, cercando il suolo a tondo a tondo, Fuor che pezzenti non hanno altri oggetti.

Ogni luogo di poveri è fecondo, Perchè i principi omai con le gabelle Hanno ridotto a mendicare il mondo:

Se tosano un po' più le pecorelle, Gli uomini in breve si potran dipingere Non senza panni no, ma senza pelle.

Principi, ad esclamar mi sento spingere: Ma mi dicon pian pian Clito e Geminio Che bisogna con voi tacere o fingere.<sup>82</sup> Dunque di voi l'esame e lo scrutinio Faccia chi solo a grandi imprese è dedito, Ch'io torno a censurar la biacca e il minio.

Con mio grave stupor contemplo e medito Che quasi sempre ogni pittor peggiòra Quando comincia ad acquistare il credito:

Perchè, vedendo che più d'un l'onora E c'hanno facilmente esito e spaccio Le cose che dipinge e che lavora,

Del faticar più non si prende impaccio; E, presa la pigrizia in enfitéusi, Dolcemente diventa un asinaccio.

Così non fece il nominato Zeusi, Al cui studio indefesso aprì le porte Colui che nacque là presso ad Eleusi.88

Chi di Nicia 34 fra noi segue le scorte, Che spesso il cibo si scordò; cotanto Era lo studio suo tenace e forte?

Chi nella nostra età pervenne al vanto Di Timante di Ludio o di Nicomaco, E chi può gire a Polignoto accanto? 35

Non è pagato alcun come Timomaco: Ma chi per istudiar quel Càuno imita Che di lupini sol pascea lo stomaco? 36 Oggi l'antichità da noi s'addita,

Ozrosi sedendo, entro le carte;

Ma la prisca virtude erra smarrita.

Furon le donne ancor chiare in quest'arte: Or qual femmina fia che a lor rassembri E possa andar delle sue glorie a parte?

Ma che l'antiche inciò nessun rimembri. Poichè le nostre son più dotte e deste Nel porre in opra la natura e i membri.

Fra i pittori vi son genti sì leste; Con un certo liquor che non si scerne Fanno antiche apparir certe lor teste:

Degno d'applausi e di memorie eterne Delle donne il pennel scaltro ed astuto Le teste antiche fa parer moderne,

Ma in qual digression son io caduto? Il mio ronzino a punto su 'l più bello Di strada uscì delle cavalle al fiuto.

Dietro alle donne ognun perde il cervello. E le cose con lor tutte a gran passo Per certa simpatia vanno in bordello.

Lasciam dunque le donne andar in chiasso, E torniam fra i pittori, ove trascorre La superbia per tutto a gran fracasso.

Apelle il gran pittor soleva esporre Le sue fatiche al pubblico, e nascosto, Per emendarle, i detti altrui raccorre.

Questo costume adesso usa all'opposto: Per riportarne solo encomio e lode, È da'nostri pittori un quadro esposto.

Negli applausi ciascun si gonfia e gode: Ma se qualche censor la sferza adopra, Di sdegno e di furor s'infuria e rode.

Già Cimabue, quando mostrava un'opra, Se alcun lo riprendea, montato in rabbia Gettava in pezzi il quadro e sottosopra.<sup>97</sup> Ma tutta l'albagía non credo ch'abbia Un fatto più superbo e più bestiale Di quel ch'ora mi viene in su le labbia.

Scoperse il suo Giudizio universale Michel'Angelo <sup>38</sup> al Papa; e ognunche v'era Lo celebrava un'opera immortale.

Solo un tal cavalier con faccia austera E con parole di rigor ripiene Favellò col pittore in tal maniera.

Questo vostro Giudizio espresso è bene,
 Perchè si vedon chiare in questo loco
 Della vita d'ognun le parti oscene.

Michel Angelo mio, non parlo in giuoco: Questo che dipingete è un gran Giudizio; Ma del giudizio voi n'avete poco.

Io non vi tasso intorno all'artifizio; Ma parlo del costume, in cui mi pare Che il vostro gran saper si cangi in vizio.

Dovevi pur distinguere e pensare Che dipingevi in chiesa: in quanto a me Sembra una stufa questo vostro altare. Sapevi pur che il figlio di Noè,

Sapevi pur che il figlio di Noè, Perchè scoperse le vergogne al padre, Tirò l'ira di Dio sovra di sè;

E voi senza temer Cristo e la Madre, Fate che mostrin le vergogne aperte In fin dei santi qui l'intiere squadre.

Dunque là dove al ciel porgendo offerte Il sovrano pastore i voti scioglie, S'hanno a veder l'oscenità scoperte?

Dove la terra e il ciel lega e discioglie Il vicariò di Dio, staranno esposte E natiche e cotali e culi e coglie? —

In udir il pittor queste proposte, Divenuto di rabbia e rossor nero Non potè proferir le sue risposte: Nè potendo di lui l'orgoglio altero Sfogar il suo furor per altre bande, Dipinse nell'inferno il cavaliero.<sup>39</sup>

E pur era un error sì brutto e grande, Che Daniele dipoi fece da sarto In quel Giudizio a lavorar mutande.<sup>40</sup>

L'arroganza e i pittor nacquero a un parto: Di questi esempi va piena ogni cronica, E ne vede ogni dì l'espero e l'arto.<sup>41</sup>

Clèside uscendo dalla terra ionica, Perchè non ebbe in Efeso accoglienze, In braccio a un pescator pinse Stratonica.<sup>42</sup>

Di Parrasio si san le impertinenze, Che dicea che d'Apollo era figliuolo E vantava dal ciel le discendenze.<sup>48</sup>

Credea Zeusi che il Gange e che il Pattolo Non avessero insieme oro abbastanza Per poterli pagare un quadro solo:

E per quest'albagía pose in usanza Di donar l'opre sue; così guastava La liberalità coll'arroganza:

Ed in tutte le feste ov'egli andava, Tutto d'oro intessuto a letteroni Il nome suo nel ferraiol portava. Anco ai miei dì certi pittor c...... Che fanno i Raffaelli e se l'allacciano, Portan sul ferraiol cento crocioni:

Per satrapi dell'arte ognor si spacciano; Ma la fame alla fè te gli addomestica, E co'barbieri a lavorar si cacciano:

L'alterigia così fatta domestica Per la necessità della panatica, Si riducono a dare in fin la mestica;

E mitigata l'ambizion lunatica, Perc'han di ciabattin la man e il genio, Di scarpinelli han conoscenza e pratica:

Ma scorsi i più begli anni, e giunti al senio, Fra la prigione e l'ospedal si mirano, Non ostante il lor fumo e il lor ingenio.

Così per Roma tutto il di s'ammirano Certi cavalli indomiti e feroci, Che dalle gonfie nari il fumo spirano;

Batton la terra; e co'nitriti atroci Sfidando l'aure e le saette al corso, Della superbia lor spiegan le voci:

Rifiuta il labro altero il freno e il morso: E fastosi d'addobbi e di bei fregi Sdegnan lo sprone al fianco el'uom sul dorso: Ma, con tutto il lor fasto e tutti i pregi, In breve tempo vedonsi a Ripetta 45 Pieni di guidaleschi e di dispregi;

Quindi, cangiata in trotto la corbetta, Ed in cavezza il fren, la sella in basto, Si riducono in fine alla carretta.

Ma conosco ben io che sol non basto Contro i pittori, e che non ho favella Per un soggetto così grande e vasto.

La vita lor d'ogni bruttura ancella Per me faccia palese alle persone Un'istoria ch'è vera e par novella.

Fu nei tempi trascorsi un bertuccione, Che, stanco omai di star legato in piazza, Di diventar pittore ebbe opinione.

Venía dal ceppo dell'antica razza Di quel che già in Arezzo a Buffalmacco 46 Fe quella burla stravagante e pazza.

Or questo, un di di state, allor che stracco Ciascun dormia, si sciolse, e di pedina Alla sua schiavitù diede lo scacco.

Fuggi fin che la sera al di declina, E in una casa con suo gran diletto Per la ferriata entrò d'una cantina; Perchè dal finestrone accanto al letto E dall'altre finestre o chiuse o rotte, Che vi stesse un pittor fece concetto.

Nè si scostò dal vero; onde, in tre bòtte Fatta la scala, arrivò sopra, e disse; — Maestro, il ciel vi dia la buona notte. — Parve che su l'orecchio il tuon ferisse L'atterrito pittor, che un gran portento

Su quell'ora stimò che gli apparisse. Se n'avvide la scimia, e in un momento Ripigliando il parlare — O là, soggiunse,

Sbandeggiate, maestro, ogni spavento.

L'amor della vostr'arte il cuor mi punse, E col di lei color l'affetto mio Un genio ereditario in un congiunse.

La pittura imparar da voi desio: E sebbene io son bestia, ho tanto ingegno Che n'han pochi pittor quanto n'ho io.

L'arte del colorito e del disegno È pura imitazione; e voi sapete Che dell'imitazion la scimia è segno:

Onde, se coltivare in me vorrete Questa disposizione, io vi predico Che per me glorïoso un di sarete. Fu mio bisavo quel scimione antico Che con modo sì nobile e sì saggio Quell'opra ritoccò di Buonamico.

Argomentate or voi, se gran passaggio Farà chi sente un triplicato istinto D'analogia di genio e di lignaggio.

Ma il vostro volto di pallor dipinto Congetturar mi fa che il cor vi trema Per sentirmi parlare in suon distinto.

Scacciate lo stupor, cessi la tema; Ch'io non son qualche larva a voi nemica; Nè ch'io vi parli è maraviglia estrema.

Parlano il corvo il pappagal la pica: E noi sappiam parlar quanto un teologo; Ma non parliam per non durar fatica.

Per saper questo non ci vuol astrologo: In quell'autor che in Frigia tanto valse Troverete di noi più d'un apologo.<sup>47</sup>

Mi getterò per voi nell'onde salse: Basta che m'insegnate; e poi del resto Vi prometto di far monete false.—

Sì disse lo scimiotto agile e lesto; E tanto s'adoprò, che al fin d'accordo Di bestia e di pittor fece un innesto. Ai suoi prieghi il pittor non fece il sordo, Ed all'incontro l'animale accorto Di ben servir si dimostrava ingordo.

Su'l principio andò ben: main tempo corto Il mastro l'insegnar lasciò da canto, E strapazzava lo scolare a torto.

Ma quanto era schernito egli altrettanto Paziente soffriva, un di sperando Di riportar colla costanza il vanto.

Così dieci anni intieri andò penando; Ma, visto che lograva il tempo in vano, Al fin mandò la sofferenza in bando;

E detestando di quell'uomo insano Le maniere deformi e l'alma ingrata, Risolvè di lasciar cervel sì strano.

Onde, chiesta licenza una giornata, Su la vita di lui vile e plebea Gli fece una solenne ripassata.

— È possibil, maestro, egli dicea, Che chi solo ha per norma il bello e'l buono Abbia un'anima poi sì brutta e rea?

Non star sospeso, no! teco ragiono. Or, mentre il vizio in te danno e discerno, Tu che cosa sarai, se bestia io sono? Tralascio il viver tuo senza governo; Il vestir da guidon scomposto e sporco, Dimostrando di fuor l'abito interno;

Colla chioma arruffata a guisa d'orco Avere un sito che da lungi ammorba, Ed in tutte le cose esser un porco;

Con una faccia accidíosa e torba Dormire in un casson pieno di paglia, Quasi giusto tu sia nespola o sorba;

L'usar cartone invece di tovaglia Su la tua mensa, in cui già mai satolla Non vinsi con la fame una battaglia;

Per la pigrizia c'hai nella midolla Mangiarsempre ova sode, e a un tempo istesso Cuocere in un paiuol l'uova e la colla.

Trapasso che da lunge'e che da presso La casa tua con il fetore annoia, Per tante anatomíe che tu ci hai messo.

Tutta apparata omai d'ossa e di cuoia Con tante teste intorno e tanti quarti, Fa da forca la casa, e tu da boia.

Se la mente e l'idea solo impregnarti Da'cadaveri fai, con qual motivo Credi che possin poi vivere i parti? E chi sarà sì sciocco e sì corrivo, Che voglia ire a comprar nei cimitèri Quel che non val se non somiglia al vivo? Passo sotto silenzio i mesi intieri

Che consumai di state intorno ai forni A compor oli per trovare i neri;

Che m'hai fatto passar le notti e i giorni A cavar d'ogni tomba e d'ogni fossa Ugne costole stinchi teste e corni;

Che più la vita adoperar non posso, Chè, per model servendoti di me, Tutte le mie giunture hanno soprosso.

Taccio che al fin per la tua gran mercè Nulla posso vantar che mi riesca, E son dieci anni omai che sto con te.

E pur questa vitaccia alla turchesca, Degna sol di galera e di legnami, Voi chiamate una vita pittoresca!

Taccio fin qui: ma l'altre cose infami Non mipermetton, no, chestia più immobile, Ma fan che strilli e che altamente esclami:

Chè per lo genio tuo pedestre e ignobile, Io t'ho veduto fare in fino all'oste, Stufo d'esercitare arte si nobile. Per non vederti correría le poste Di là da Tile: 48 e chi può star più saldo All'azroni tue pazze e scomposte?

Maraviglia non sia s'io mi riscaldo, Perchè di te non fu sotto la luna Nè più baggiano mai nè più ribaldo.

Ogni vizio più tetro in te s'aduna: Malèdico tu sei, matto e bugiardo, Superbo, e giuocator fin dalla cuna.

Ti si legge l'invidia entro lo sguardo: Quand'è che tu non morda e non abbai, Senza rispetto alcun, senza riguardo?

Chè, se pur tu lodasti alcun già mai Di quest'altri pittori, in quelle cose Lo celebrasti sol che tu non fai.

Tentar per mezzo di persone ascose Di levar tutto il di l'opre al compagno Con invenzioni indegne e vergognose;

La coscienza tener sotto il calcagno; Voler presto il denar, dar l'opra tardi; Riconoscer per dio solo il guadagno;

Non aver d'amistà legge o riguardi; Un trattar peggio assai che contadino! E ch'io faccia il pittor? Dio me ne guardi! Gabbare il forestiero e il cittadino; E spacciar, quando viene il sempliciotto, Lo smalto per azzurro oltramarino;

Finger l'uomo da bene e l'incorrotto, E la parola poi non osservare; Vendere un quadro istesso a sette o otto; Non voler esser visto lavorare, Nè insegnarmi già mai la tua impietate Qualche facile modo all'operare;

E con biasmo dell'arte e tua viltate, Peggio che un zappator, gire affamato

A lavorare a canne ed a giornate;

Le caparre truffare in ogni lato! Tu non ti lodi mai che altrui non sprezzi: E s'io faccio il pittor, che sia frustato!

Tu l'opre altrui ritocchi, a grossi prezzi Le vendi per man tua senza rossore; E le tue per man d'altri ognor rappezzi.

Affumicar le tele ed il colore; Empir le gallerie de'tuoi capricci, Ficcandoli per man di grand'autore;

Smaltir per di Tizian cento impiastricci, Imbrïacar gl'inglesi e gli alemanni Con il vino non già ma coi pasticci; Vender pastocchie ed esitare inganni; Non contentarsi mai de' prezzi onesti, E trattenere un quadro otto o dieci anni; Lamentarsi ad ogn'ora, e far protesti Che il secolo è corrotto e che fra i grandi Non v'è chi la virtù non prema e pesti;

Sparlar che son poltroni e son nefandi, C'han l'animo di pulce e di formicola, Che per i vizi sol son memorandi;

E con adulazion vile e ridicola Ritrargli armati poi presso alla gloria Che il nome lor con il trombone articola;

E per gonfiarli d'ambizione e boria, Rappresentargli come Augusto e Pirro, Con le Muse d'intorno e la Vittoria;<sup>49</sup>

Aver nell'alma il canchero e lo scirro; Non mantener la fè per quattro soldi! Oh s'iofaccio il pittor, ch'io faccia il birro!

Conversar con bricconi e manigoldi, E radunare il cicaleccio e il crocchio Di Gonnelli d'Arlotti e di Bertoldi; <sup>50</sup>

Mormorar e gracchiar come il ranocchio (Ed è cotal la tua superbia interna, Che nulla rimirar sai con buon occhio); Andar con quei Fiamminghi alla taverna, Che profanando in un la terra e l'etera Han trovato un battesmo alla moderna; 51

Peggiorar sempre quanto più s'invetera; Far di ragazzi e femmine un serraglio Per farlo stare al naturale, e cetera!

S'io fo ilpittor, che mi sia dato un taglio Sopra il mostaccio! se mai più ci torno, Mi sia battuto su la testa un maglio!

Prima ch'esser pittor, sia fitto in forno! Prima ch'esser pittor, il cul m'impegoli! Prima ch'esser pittor m'impali un corno!

Così diss'egli: e su per certi regoli Vér la finestra a rampicar si messe, Sfondò la carta, e si salvò su i tegoli.

Sì disse Bertuccione: e il ciel volesse Che lo stil de' pittori empio ed atroce Le bestie solo ad esclamar movesse.

Chi può soffrir, chi può tener la voce, Mentre si vede che il pennello osceno Quanto diletta più tanto più nuoce?

Di lascive pitture il mondo è pieno: E per le vie degli occhi il cor tradito Dal nefando color beve il veleno. Altro ne' quadri non si mostra a dito Che le lussurie de'fallaci dèi, Perchè l'uomo a peccar si faccia ardito.

La libidin per tutto alza i trofei: E rrempiendo va più d'un Tiberio

Di sfacciate pitture i ginecei. 52

Non è più sol d'Orazio il desiderio, Che in più modi dipinte ove si dorme Le attitudin volea del vituperio.<sup>58</sup>

Le positure oscene in varie forme Scolpi Giulio Romano, e l'empie immagini Espose in versi un poetaccio enorme.<sup>54</sup>

Così disonestade ha le propagini Sotto la terra de'color ruffiani; E pur non s'apre il suol tutto in voragini! Gl'impudichi Caracci e i Tizïani 55

Con figure da chiassi han profanati I palazzi de principi cristiani.

Sol difemmine ignude i re fregiati Hanno i lor gabinetti; e quindi nasce Che divengono anch' essi effemminati.

Delle vergini ognor l'occhio si pasce Tra Veneri Salmaci e Bersabee: 56 Qual maraviglia è poi, che sian bagasce? Fuor che Giacinti Satiri e Napèe, Per i musei moderni altro non vedi, E Psichi e Lede e Danai e Galatèe.<sup>57</sup> Mirre Europe Dïane e Ganimedi, E le Pasife adultere e bestiali,<sup>58</sup> Son delle gallerie pregiati arredi:

Le pompe di Cotitto e de' Florali, Degl'itifalli i riti e dei luperci, E le feste vinarie e i baccanali.<sup>59</sup>

O padri, o madri, ammaliati e guerci, La vostra vigilanza ov'è rimasa, Che comprate ogni di quadri si lerci?

Ciascun di voi la provvidenza annasa: Ma che vi giova custodir la soglia, Se corrompon le tele i figli in casa?

Queste pitture ignude e senza spoglia Son libri di lascivia: hanno i pennelli Semi da cui disonestà germoglia.

L'uva antica di Zeusi a voi favelli, E vi dimostri senza alcun velame Se le pitture san tirar gli uccelli. 60

Di Parrasio tornò lo stile infame; 63 E chiaman le fischiate e la berlina Egualmente le tele il legno e il rame. Questi ritrae la druda; e tanto inclina A dimostrarsi imputtanito affatto, Che fa il suo nome in seno alla sgualdrina.

Quel della moglie sua forma il ritratto, E le di lei bellezze orna ed addobba: Così due mercanzie spaccia ad un tratto:

Chè, se il quadro non è da guardarobba, Almen palesa che, per farsi amici, Se non ha buon pennel, ha buona robba.

Oh! questi può vantar gli astri felici; Chè spesso, per ornare un quadro solo, Fabbricate a lui son cento cornici;

Poi ch'è ben noto allo scaltrito stuolo Che chi la copia fuor d'esporre ha in uso Vuol dir che dà l'originale a nolo.

Ma del ritrarre il vaneggiar diffuso Qui non finisce, no; peggio s'impiega La sacrilega industria e l'empio abuso:

Chè nelle chiese ove s'adora e prega Delle donne si fanno i ritrattini, E la magion di Dio divien bottega.

Della fè del timor rotti i confini, In faccia a Dio fomentano i colori Gli adultèri e gli stupri agli zerbini. Signor, se chi vendea giovenchi e tori Dal tempio vilipeso e profanato Colle frustate già cacciasti fuori;

Deh torna in terra col flagello usato, Chè per man de'pittori entro le chiese Delle vacche ogni di fassi il mercato:

E tu non sol dissimuli l'offese, Ma comporti che sian di questi porci Su l'are tue le frenesie sospese?

A quelle il guardo tuo rivolgi e torci, E mira quali entro le sacre istorie Fan fare ai santi e positure e scorci.

Dunque de' giusti tuoi l'eccelse glorie Vedrai sprezzar, nè manderai burrasche A tôr via de' pittor l'empie memorie?

Non son questi, signor, scherzi da frasche, Ma falli da punir con gravi angosce, I santi incoronar di tinche e lasche! 62

Per vantarsi, più d'un, che ben conosce Di tutto il corpo le minuzie e i bruscoli, Fa mostrare alle sante e poppe e cosce:

E per farsi tener fra i più maiuscoli, Spogliando i santi vuol mostrar che intende I propri siti ed il rigar de' muscoli. Le attitudini sì, che son tremende! Qual fa corvette, qual galoppa o tràina, Con cento smorfie o torciture orrende.

Nè qui l'enorme ardir le vele ammàina Nello scherzar co' divi; e non gli basta Che faccian la Lucia con la sfessàina.<sup>63</sup>

Più tavola non v'è che al men sia casta; Che per i tempii la pittura insana La religion col puttanesmo impasta.

O quanti Arrelli in quest'età profana, Di numi in cambio, nelle sacre tele Dipingono il bardassa e la puttana!<sup>64</sup>

Onde tradito poi lo stuol fedele, Con scelerata e folle idolatria, Porge i voti all'inferno e le querele:

Chè, d'un angelo in vece e di Maria, D'Ati il volto s'adora e di Medusa, L'effigie d'un Batillo o d'un'arpia. 68

Sbaglio questo non è degno di scusa; Chè d'una Taide prostituta e nota La sfacciata sembianza il chiasso accusa,

E sempre a qualchedun rimane ignota: Con che scandalo poi resta atterrita Da quei volti impudichi alma divota!

151

#### [808-831] LA PITTURA.

L'error del saggio ebreo ciascuno addita E con alto rossor narran le stampe Che la druda incensò lo Stagirita: 66

Ma sparso adesso in odorose vampe A onor de'lupanari arde l'incenso

Ne'turriboli nostri e nelle lampe.

Come al peccar si negherà l'assenso, S'entro ai lini sacrati anco s'apprendono. Allettamenti di lussuria al senso?

Quindi in saggi divieti a noi discendono De' pontefici accorti i santi oracoli,

Che a questi quadri il celebrar sospendono:

Quindi è che sol ne' prischi tabernacoli Dalla pietà di Dio grazie s'aspettano,

E in questi d'oggidì non fa miracoli :

Ouindi è che quanti tuoni in giù s'affrettano

Quindi échequanti tuoni in giù s'affrettane Sopra gli altari e su le chiese a gara Le giuste fiamme lor tutte saettano.

O pittori, o pittori, il ciel prepara Forse al vostro fallir le pene ultrici; E la tardanza ad aggravarle impara.

Da voi di zelo e di pieta mendici Ne' di festivi a lavorar s'indugia, E si lascian le messe e i sacri offici. Io non so come il suol non vi trangugia, Mentre in quel ch'alla fè s'aspetta e all'alma, Imitato è da voi quel di Perugia.<sup>67</sup>

Voi della religion la bella calma Aiutate a turbare, e l'eresie In gran parte da voi vantan la palma.

Le cose che faceste inique e rie Taccio, incise nei rami e coi colori Per non inorridir l'anime pie.

Troppo evidenti sono i vostri errori: Io più di voi qui favellar non oso, Della scuola infernal muti oratori.

Meglio è che faccia punto e dia riposo All'animo agitato: e so che suole Il mestier d'Aristarco 68 essere esoso.

Chi delle colpe altrui troppo si duole, Poco pensa alle sue: ma so ben anco Che imagine del cor son le parole.

Scrissi i sensi d'un cor sincero e bianco: Che se in vaghezza poi manca lo stile, Nel zelo al meno e nell'amor non manco.

Siasi pur il mio stil sublime o vile, A color che sferzai so che non gusta: Sempre i palati amareggiò la bile. Corra la vena mia frale o robusta, Nulla curo l'oblio: sospendo il braccio Dalla penna egualmente e dalla frusta.

Il voler censurare è un grand'impaccio: No, no, per l'avvenir meglio è ch'io finga: Musica, poesia, pittura, io taccio.

Gli abusi un altro a criticar s'accinga; Per me da questa peste alzo le mani: Canti ognun ciò che vuol, scriva o dipinga; Ch'io non vo'dirizzar le gambe ai cani.

# NOTE ALLA SATIRA TERZA.

- 1 Dall' Indo al Miuro: da oriente ove sono le Indie, all'occidente dove la Mauritania.
- <sup>2</sup> Apollo, Dio della medicina, ebbe un tempio in *Timbra* campo della Troade; come Esculapio suo figlio, e pure Dio della medicina, lo ebbe in *Epidauro* di Peloponnèso.
- 3 Atlante, uno de' Titàni, che sorreggeva il cielo e la terra: Alcíde, cioè Ercole, lo aiutò. — Giove fulminò i Giganti, tipo della forza rivolta al male.
  - <sup>4</sup> Acroserauni, scogli che diramandosi dalla catena della Chimèra sorgono tra il mare Ionio e l'Adriatico: aveano presso gli antichi mala fama per li spessi naufragi, e il loro nome greco suona cime dei fulmini.

- 5 Rifèi, monti della Tracia.
- 6 Diagora, filosofo ateniese detto l'Ateo, negò ne'suoi libri l'esistenza degli dèi.
- 7 Averno, lago in Campania, le cui circostanze erano infettate dall'aria pestilenziale: il che fece immaginare agli antichi che ivi fosse un varco all'inferno: onde presso i poeti l'uso di averno per inferno.
- 8 Busiride, città dell'Egitto, nella quale fu il tempio grande della dea Iside (Isi), i cui sacerdoti e le persone addette alle cerimonie del culto vestivano di lino. — Osiride, iddio degli Egizii, marito d'Iside, lo stesso che presso i Greci il Sole.
- 9 La Sfinge era un mostro col capo e il petto di fanciulla, il corpo e gli artigli di leone e l'ali di aquila; che proponeva enigmi ai passeggieri su le porte di Tebe, sbranandoli se non riuscivano a scioglierli. È detta aonia, perchè stava presso Tebe città della Boezia, dove erano i monti chiamati Aoni dagli antichi.
- 10 Oder, fiume di Germania; Mosa, fiume che dalla Francia scorre ne'Paesi Bassi, dove si tessono tele finissime famose col nome di tele d'Olanda.

#### 156 NOTE ALLA SATIRA TERZA.

- 11 Yuol dire che anche i furori e gli sdegni perdono di vigore o invecchiano: le Furie erano tre vecchie e orribili Deità punitrici.
  - 12 Dite. Vedi n. S alla sat. VI.
- 13 Il toscano Paolo. Il Pontefice Paolo V, Borghese, originario di Siena.
- 14 V. 148-153. Egèo, oggi Arcipelago. chiamayasi il mare che si estende fra la costa nord-ovest della Grecia e l'Asia. -Fra le piaghe di che Dio afflisse l' Egitto. perchè Faraone non volca lasciar libero il popolo ebreo, fu prima quella dei ranocchi, che sobbollivano dal fiume, ed entravano per le case, nelle camere, nei letti, ne' forni e negli avanzi de'cibi. (Esod., VIII.) - I popoli di Tessaglia eran detti Mirmidoni. quasi da myrmices che in greco vale formiche. Essendo per una pestilenza difetto di gente in quel paese, Èaco re, vedendo in un albero gran quantità di formiche, desiderò e pregò di avere tanti compagni; e subito quelle formiche divenuero altrettanti uomini. (Salvini.) - « Argo, figlio di Agenore, dicesi avesse cent'occhi. » Così il Salvini: credo però che qui con metafora se-

centistica sia detto del cielo e delle sue stelle. — Fessa, per Fez, reggenza d'Affrica. — Creso, re di Lidia notissimo per le immense ricchezze. — Baiocchi, si dice scherzosamente d'ogni maniera di monete, da una moneta in rame pontificia.

15 Metrodoro, filosofo e pittore, fu dagli ...
Ateniesi mandato a Paolo Emilio il macedonico, il quale avea loro chiesto un filosofo per istruire la gioventu e un pittore per dipingere il trionfo. — Apollodoro, greco, cho secondo Plinio refulse primo tra gli onori della pittura, scrisse versi contro Zensi.

16 Plinio (Stor. nat. VIII) racconta, su la fede di Muziano, d'un elefante che aveva imparato i caratteri greci e che scriveva alcune parole di quella lingua.

17 Bisso, tessuto sottilissimo e delicatissimo d'un lino che facevasi in Egitto e presso Eli in Acaia, oggetto di lusso per le donne romane.

18 Frisso: vedi n. 57, alla sat. I.

 19 Al tempo di Adamo non si scavavano nè lavoravano i metalli. 20 Carlo, Francesco e Giuseppe Panfili, celebri pittori cremonesi, contemporanei dell'autore. (Sairini.)

21 Cigno di Venosa. Orazio Flacco poeta, nato in Venosa di Puglia, che nell'opistola su l'Arte poetica si fa opporre « .... I pittori e i poeti ebbero sempre egual facoltà di qual vogliasi cosa osare. »

22 Agatarco di Samo dipingeva con gran prestezza e franchezza, e però diede infinite opere del suo pennello; di che vantandosi alla presenza di Zèusi, ne ebbe in risposta, che era meglio dipingere tardi e bene, che presto e male. (Salvini.)

23 Iacopo da Ponte, detto il Bassano, pittore del sec. XVI, non felicissimo nella invenzione nella figura e nella prospettiva,
fu meraviglioso pel colorito e per l'esattezza della pittura minuta. — Eufranore,
pittore e scultore de'più grandi di Grecia,
forito nel sec. III av. G. C., e Alberto Durero, alemanno, pittore e incisore famoso
del sec. XVI, scrissoro opere savissime sull'arte.

24 Riprende la pittura minuta e triviale delle età di decadenza, in cui si piacquero molti artisti contemporanei del nostro pittore e poeta.

23 Faldone, accrescitivo di falda, che qui vale quella parte del cappello che fa solecchio presa per tutto il cappello: ricorda le strane foggie di cappelli usate a' tempi del Rosa, massime dagli sgherri e bravi. Nel Dizionario del Tramater dicesi che faldone come faldella vale metaforicamente giunteria frode. — Guitterie (non è in Crusca); da guitto, sudicio, sporco; porcherie, cose luride.

26 Vignate (non è in Crusca), vigne, o forse meglio qui vendemmie. — Calcate (non è in Crusca), calche, luoghi pieni di calca.

27 Bracone, dicesi d'uomo vile da poco e poltrone (Crusca.) — Trentapagnotte, ha il medesimo significato nel Dizionario del Tramater. — Baroni, vagabondi che vanno mendicando: così più sotto guidoni. — Di nigregnacche nulla ho trovato, ma rilevasi dal contesto che dee aver un significato consimile a' superiori.

28 Cioè, se non rappresenta soggetti da trivio, argomenti cavati dai costumi e dalla vita dei baroni. <sup>29</sup> Agatocle, re di Sicilia, figliuolo d'un vasaio, tenevasi a mensa piatterie di terra cotta, per aver sempre alla memoria d'esser egli nato di padre povero e vasellaio. (Salvini.)

30 Un tedesco: era un ambasciatore dei Téutoni a Roma: il fatto è nella (St. nat. di Plinio, XXXV, 8.)

31 Pirreo. Plinio lo chiama Pireico, e dice di lui: « Nell'arte merita che pochi » altri gli vadano innanzi. Nè so se in pro- » va egli si guastò da sè stesso, perchè se- » guendo cose umili s'acquistò gran gloria » d'umiltà. Costui dipinse botteghe di bar- » bieri e di calzolai, e asini, e cose da man- » giare, e simili baie. » (St. nat. XXXV, 37. trad. di L. Domenichi.) — Eritrèo, il mar Rosso.

32 Clilo, famigliare di Alessandro il Macedone al quale salvò la vita in una battaglia, avendo in un convito detto troppo libere cose sul conto d'Alessandro, fu nell'uscire ucciso dal re di sua mano. (Q. Curzio, VIII.) — Geminio, cav. romano, fatto uccidere da Tiberio, perchè amico a Seiano già confidente e segretario dell'Impera-

tore poi caduto in disgrazia. (Tacito, Annali, VI, 14.)

33 Zeusi di Eraclea, nato il 397 av. G. C. entrò, dice Plinio, per le porte dell'arte già schiuse da Apollodoro atoniese, del quale dice il Rosa che nacque presso Eleusi, perchè Eleusi era luogo del contado di Atone.

35 Nicia, ateniese, pittore di chiaro nome, dipinse in Atene l'inferno d'Omero; e fece quest' opera con tanta attenzione d'animo, che qualche volta non si ricordava se aveva mangiato. (Salvini.)

35 Timante di Samo superò Parrasio in un premio di pittura. « Di sua mano è l'Ifaygenia, tanto celebrata dagli oratori: questa fanciulla sta dinanzi all' altare per
dover morire; dove avendo Timante dipinte tutte le persone all' intorno, e
massimamente il zio, dolorose e meste,
di maniera che egli avea consumato
ogni imagine di dolore e d'affanno, coperse finalmente il viso al padre, nol quale
non poteva esprimere tanto dolore che
bastasse. » (Plinio, Stor. nat., XXXV.

Ludio fu pittore di paesaggio al tempo di

#### 162 NOTE ALLA SATIRA TERZA.

Augusto. — Nicomaco, da Plinio è celebrato fra Apelle e Protògene e dipingeva con gran prestezza: Polignoto, altro celebrato pittore greco. — (Plinio, St. nat. l. c.)

36 « Timòmaco di Bisanzio, al tempo di > Cesare dittatore, gli dipinse uno Aiace e una Medea,... le quali pitture eran co-> state ottanta talenti. > (Plinio, l. c.) — Cauno, cioè Protògene che era della città di Cauno, di cui Plinio (l. c.) « È tenuto > per la miglior figura ch' egli facesse mai » il Gialiso... Mentre che egli faceva questa > figura, si dice che egli non mangio altro > che lupini dolci, perchè a un tratto cac-> ciavano la fame e la sete. »

37 Cimabue, pittore fiorentino del secolo XIII. « fue si arrogante e si disdegnoso,
» che se per alcuno li fusse a sua opera
» posto alcun fallo o difetto, immante» nente quell'opera disertava, fussi cara
» quanto volessi. » (Antico Commentatore di
Dante, citato dal Vasari in Cimabue.)

38 Michelangelo Buonarroti dipinse il Giudizio universale nella cappella di Sisto IV in Vaticano. (Salvini.)

39 Non so se il cavaliere, di cui qui parla

il Rosa, sia quel M. Biagio cerimoniere del Papa che veramente fu dal Buonarroti dipinto nel suo Giudizio come tormentato dai diavoli in inferno.

40 Poco mancò che Paolo IV non facesse dar di bianco al Giudizio di Michelangiolo per le nudità delle figure; e per trattenerlo fu trovato il ripiego di coprir le parti vergognoso con un poco di panno: il che fece Daniello Riccerelli, che per questo ne acquistò il soprannome di Brachettone. (Salvini.)

<sup>51</sup> L'espero e l'arto: cioè tutta la terra: Espero, occidente: arto, onde polo artico, l'orsa, la tramontana.

12 « Clèside, per fare ingiuria alla reina

Stratonica la quale non si era degnata di

fargli alcuno onore, la dipinse abbrac
ciata con un pescatore, di cui si diceva

che la reina era innamorata. E questa

tavola appiccò egli nel porto d'Efeso, e

poi fece vela. La reina non volle ch'ella

fosse altrimenti levata, perchè in essa

maravigliosamente era ritratta l' una e

l'altra figura. > (Plinio, l. c.: trad. del

Domenichi.)

#### 164 NOTE ALLA SATIRA TERZA.

43 « Nossuno usò l'arte con più insolenza » e arroganza di Parrasio. Perciocch' egli » si pose molti soprannomi, chiamandosi » quando Abrodieto (lauto, splendido) e » quando in altro modo, con darsi vanto » d'essere il primo di quella arte e d'averla » esso ridotto a perfezione. E sopra tutto » si vanto d'esser disceso da Apolline e » d'aver dipinto l'Ercole ch'è in Lindo, » proprio di quella maniera che più volto » se l'avea sognato. » (Plinio, l. c., traduz. del Domenichi.)

\*\* Zeusi « era per le molte opere 'divenuto talmente superbo, che per far mostra di sue ricchezze in Olimpia portava nel mantello a lettere d'oro intessuto il suo nome. Giunse finalmente a tanta presunzione ch'egli cominciò a donare le opere sue, dicendo che non v'era prezzo che le pagasse. » (Dati, Vita di Zeusi.)

45 Ripetta, contrada di Roma, a dritta del Corso, che mette al Tevere.

46 Franco Sacchetti nella novella 161 narra, che, dipingendo in una cappella del vescovo d'Arezzo, Buffalmacco, un bertuccione del Vescovo, avendolo veduto mescolare i colori e dipingere, salì per due volte sul palco in tempo che Buffalmacco non vi era, e fece quanto avea veduto fare, cicè mescolò e dipinse; che è quanto dire, guastò i colori e la pittura. (Salvini.)

647 Esopo, di Frigia, autore di favole e discorsi degli animali.

48 Tile, l'Islanda in latino ullima Thule. (Salvini.)

A9 Pirro re d'Epiro che guerreggio coi Romani « ebbe uno acate, nel quale erano » le nove Muse e Apolline con la cetera, » non fatto per arte ma da natura, discor- » rendo le macchie in tal maniera che cia- » scuna Musa aveva la propria insegna. » (Plinio, St. nat. XXXVII, 1.) — Augusto, dopo la vittoria d'Azio, nel palatium consacrato a Giulio Cesare dove raccoglieva il senato, pose sopra un altare la famosa statua della Vittoria portata da Tàranto.

50 Il Gonnetia è buffone celebre nelle novelle del Sacchetti: Artotto Mainardi il pievano, e le sciocco Bertotto, son di fama popolare.

51 1 popoli de' Paesi Bassi fin nello scor-

cio del sec. XVI si erano distaccati dalla religione cattolica e sottratti alla monarchia di Spagna; e fino al tempo del Rosa durava la guerra.

- 52 Tiberio « cubicula plurifariam dispo-» sita tabellis ac sigillis lascivissimarum » picturarum et figurarum adornavit, li-» brisque Elephantidis instruxit; ne cui in » opera edenda exemplar impetratæ schemæ » deesset. » (Svetonio, in Tiberio.)—Ginecei, appartamenti dove stanno le femmine. (Salvini.)
- 53 Orazio, « speculato cubiculo scorta » dicitur habuisse disposita, ut, quocunque » respexisset, ibi ei imago coitus reddere-» tur. » (Horatii vita ex ant. cod.);
  - 54 Pietro Aretino. (Salvini.)
- <sup>55</sup> Pittori celebrati, massime pel colorito, del sec. XVI.
- 56 Salmace, v. la n. 100 alla sat. II. Bersabèa, moglie di Uria veduta nuda nel bagno da David, che fe uccidere il marito per averla.
- 57 V. 712-714. Giacinto, garzone bellissimo amato da Apollo. Satiri, divinità

procaci dei boschi. — Napèe, ninfe de'prati. — Psiche, fanciulla amata da Amore. — Leda moglie di Tindaro, visitata da Giove trasformato in cigno, e fatta madre di Castore e Polluce di Elena e Clitennestra. — Dànae, v. n. 10 alla Sat. V. — Galatèa, ninfa del mare, amata dal ciclòpe Polifemo e amante del pastorello Aci, che le fu per gelesia ucciso dal Ciclòpo. — Tutti, soggetti di pitture più o meno famose.

58 V. 715-716. Mirra, amante incestuosa del padre — Europa, figliuola d'Agènore re di Fenicia, rapita pel mare da Giove trasformato in toro. — Diana andava la notte ad amoreggiare col pastorello Endimione nelle grotte di Latmo. — Ganimède, giovinetto troiano fatto da Giove rapire per far da coppiere ai banchetti celesti. — Di Pasifae, e de'suoi amori per un giovenco, vedi la egl. VI di Virgilio.

59 Cotitto, Dea a cui si faceano licenziose feste notturne in Atene e a Roma. — Dei Ludi florali, in onore di Flora meretrice che avea lasciato erede della facoltà sua il popolo romano, dice Lattanzio che si celebravano con ogni maniera di lascivia conveniente alla memoria d'una meretrice,

poichè le meretrici nude saceano da mimi, ec. Ilisalli, v. la n. 110 alla Sat. II. a I Luperci sacerdoti di Fauno correvano nelle lore solennità nudi per le strade di Roma.

— Delle feste vinarie, che si facevano nei giorni in cui libavasi a Giove il vino nuovo, alcune erano sacrate a Venere. (Salvini.)

— Baccanali. feste in onore di Bacco, della lascivia e licenza delle quali molte cose dicono gli autori. (Salvini.)

- 60 « Dipinse Zeusi così folicemente alcuni » grappoli d'uva, che gli uccelli ad essi » volarono per mangiarne. » (Dati, in Zeusi.)
- 61 Parrasio « dipinse ancora in piccoli » quadretti atti meno che onesti, eleggen- » dosi questi scherzi sfacciati per sua ri- » creazione dalle fatiche maggiori. » (Dati, in Parrasio.)
- 62 Bonamico, dipintore fiorentino del sec. XIII, dipingeva Santo Ercolano su la pinzza di Perugia: noiato dalle sollectazioni de'Perugini, in vece di fare al santo il diadema, gli fece una ghirlanda piena di tasche delle maggiori che mai uscissono del lago. (Sacchetti, nov. CLXIX.)

63 Lucia, l'imagine della Santa Martire siracusana.

64 «Fu Arellio in Roma famoso poco » innanzi Augusto, se non avesse vitupe» rata l'arte con l'essere tuttavia inna» morato di qualche femmina; e però dipisgneva sempre dee, ma sotto somiglianza » di alcuna sua favorita. E però le sue » figure erano piene di bagascie. » (Plinio, Stor. nat., XXXV.)

65 Ati, giovine effeminato amato da Cibele. — Batillo, v. n. 102 alla Sat. II. — Medùsa, Arp'a, mostri femminili della mitologia.

66 Del saggio ebreo: di David o di Salomone che si lasciarono trasportare oltre ogni limite di giustizia dall'amore delle donne. Dell'ultimo è scritto che « il cuor di lui » fu dalle donne depravato a seguitare gli » dèi forestieri.... e adorava Astarte dea di » Sidone e Moloch idolo degli Ammoniti. » (III, de' Re, XI, 4-7.) — Lo Stagirita. Aristotile, di Stagira, amò la concubina d'Ermia ennuco, e fece a lei onori divini. (Salvini.)

67 Quel di Perugia. Pietro Perugino, mae-

### 170 NOTE ALLA SATIRA TERZA.

stro di Raffaello, m. 1521, « fu persona di » assai poca religione, e non se gli potè » mai far credere l'immortalità dell'anima: » anzi con parole accomodate al suo cer- » vello di porfido ostinatissimamente ricu- » sò ogni buona via. » (Vasari in Pietro Perugino.)

68 Aristarco, critico antico famosissimo: onde i critici diconsi aristarchi. (Salvini.)

# SATIRA QUARTA.

## LA GUERRA.

# L'AUTORE E TIMONE.

### AUTORE.

Sorgi, sorgi, o Timon, dal cupo fondo, A rimirar su la terrena riva Quanto da quel di pria cangiato è il mondo.

Sorgi dai morti, or che nel sen m'avviva Cinico ardir a stimolar l'ingegno Santo furor della Ramnusia diva.<sup>2</sup>

Più non posso tacer nè stare a segno: Sorgi sorgi a sentir le mie querele, Figlie d'umanità più che di sdegno:

Ascolta il parlar mio d'assenzio e fiele Tu che d'Atene frettoloso uscisti Tra le selve a fuggir le corruttele.

#### TIMONE.

Chi mi chiama? e chi sei che tanto ardisti, Che con lingua sacrilega e spergiura Il mio nome invocar la bocca apristi?

Un galantuom son io, d'una natura Che al par di Menedèmo e di Adimanto<sup>3</sup> Di ricchezza e favor non ho premura.

Un che più di Mison o d'Apemanto,<sup>4</sup> Mentre sol di veder disgrazie ho brama, Nell'odio a te d'esser ugual mi vanto.

### TIMONE.

Un uomo osa destarmi? un uom mi chiama? L'uomo, inventor di mali e di rovine? L'uom, che coll'opre l'universo infama?

L'uom, che le leggi umane e le divine Sprezza e calpesta, i cui delitti enormi San trovar nel sepolcro a pena il fine?

Un uom dall'esser mio cerca distormi? Non sai ch'io son Timon d'odio ripieno, E tu speri che teco io mi conformi?

Io che vorrei veder questo terreno Trittòlemo spiantar d'amica mèsse,<sup>5</sup> Per seminarvi poi cancri e veleno? Io che vorrei che in cenere cadesse Ciò che il mondo ha d'altero e di vitale, E la terra col ciel si sconvolgesse? Non seppi mai goder se non del male:

E solo agli occhi miei grato sarebbe Il far dell'universo un funerale.

Maggior nemico di me l'uom non ebbe, Che pensando a lasciar la forma umana L'aspettato morir nulla m'increbbe.

E tu mi chiami a riveder l'insana Turba de'vivi, perfida e malvaggia, Senza fè, senz'amor, cruda, inumana?

Dio tel perdoni! Sai pur che selvaggia Ho l'alma, e che per genio abborro il tutto, Fuor che lo stare in solitaria spiaggia.

Più godea di mirar con ciglio asciutto Il traghetto che fan da queste soglic L'alme perdute d'Acheronte al flutto.

#### AUTORE.

Se nei mali, o Timon, quieti le voglie, E le miserie altrui sol ti fan lieto; De'secoli presenti odi le doglie.

Senti come cangiato ha il mio Sebeto In sistri bellicosi le zampogne, Nè più si volge al mar tranquillo e cheto! Mira i serpenti in bocca alle cicogne! E quel fumo che al ciel gir non s'attenta Olocausto è di furti e di vergogne.

Mira che del morir nulla paventa Chi le carriere alle rapine ha ferme E che un'idra de'mali ha doma e spenta!

Mira l'alto ardimento, ancor che inerme! Quante ingiustizie in un sol giorno opprime Un vile un scalzo un pescatore un verme!

Mira in basso natale alma sublime, Che per serbar della sua patria i fregi Le più superbe teste adegua a l'ime! <sup>6</sup>

Ecco ripullular gli antichi pregi De' Codri e degli Ancuri e de' Trasiboli, 7 S'oggi un vil pescator dà norma ai regi!

Han le gabelle omai sin i postriboli: E lo spolpato mondo, ancorchè oppresso, Per sollevarsi un po', sprezza i patiboli.

Cedon i cigni al pellicano a presso, Al cui genio la morte è lieve intoppo, Se per giovare altrui svena sè stesso.<sup>8</sup>

Ma, giacchèil mio ronzin pres'ha il galoppo, Han così lunghe oggi i monarchi l'ugna Che invece di tosar scortican troppo; Ed ogni azione loro al ben repugna, Perchè lasciando ogni delitto impune, Nessun della giustizia il brando impugna.

Chi sa che al varïar di poche lune Non abbiano a provar in basso stato Con Cristerno ed Acheo <sup>9</sup> catene e fune?

Chè se non cade in lor dal cielo irato Dietro al delitto il folgore tonante, Credonsi esenti al fulminar del fato.

Chi fia quell'uom che di trovar si vante, Se con Lucilio oprasse occhiale e vaglio, 10 Principi giusti e città caste e sante?

Va la terra per lor tutta a sbaraglio: La fè, la nostra roba, il nostro onore, Divenuto è di lor gioco e bersaglio.

S'io vantassi in veder lincèo vigore <sup>11</sup> E poscia avesse ogni uom petto di vetro, D'un solo non saprei mostrarti il core.

Corre un secol si guasto e così tetro, Che, con stupor di Crate e d'Anacarsi, 12 Gl'incamminati al ben tornano a dietro.

Forz'è, Timone, di stivali armarsi: Per tutto inonda il mal, per tutto è fango, Che passar non si può senza imbrattarsi. Solo in pensarvi attonito rimango:
Tale applaude al mio onor, che 'l cerca offendere;
Tal ride del mio ben, ch' io poi ne piango.

Mal si vanta tra noi chiara risplendere Magnanima virtù d'animo augusto, Se nella borsa poi non v'è da spendere.

Fassi ognun al peccar scaltro e robusto; E in diluvi di vizi atri e profondi Arca non ha da ricovrarsi il giusto.

Perdoni il cielo a chi trovò più mondi, Come se un mondo sol stato non fosse Atto a fallir per cento mondi immondi:

Ferreo core a cercar gli ori il condusse, E, fatti rei d'ignoto suon gli orecchi, Avare frenesie nell'alma indusse.

Così fra i mondi nuovi e i mondi vecchi Rodope colle scarpe e le catene Vince i capi de' Socrati<sup>13</sup> e gli specchi.

Spegnete i lumi, o Cinici d'Atene, 14 Chè fra popolo omai che ha rotto il collo È vanità cercare un uom da bene.

Più di moralità non vi è rampollo: E di Volupia il frequentato altare Lascia d'incensi impoverito Apollo. 15 Dovunque io vo, si parla di mangiare; E per ogni canton fumano a festa Di Lucullo 16 le mense in crapulare.

Colla testa nel ventre e il ventre in testa, Ed Asinio e Niseo specola e pensa A strugger Bromio e impoverir Segesta.<sup>17</sup>

È maggior gloria aver Galbèa dispensa Che posseder di Pisistrato i libri, 18

Se all'ingrassar più che al saper si pensa.

Ma sarebbe un portar l'onda ne'cribri Il voler dirne appieno; e del vestirsi L'abuso vuol che in lui la lingua io vibri.

Tutto il saper consiste in abbellirsi; E per sembrar nel crine un Assalonne S'imitano i Nazzarii e gli Agatirsi. 19

Non si sa quai sian maschi e quai sian donne, Chè Sinope Clistène Ermia e Mirace 20 Han fatto un misto di calzoni e gonne.

Qual mai distinguerebbe occhio sagace, Mentre siam nel vestire emoli ai Frigi, Chi sia l'Ermafrodito e chi Salmace? 21

Lascino omai le dispute e i litigi Il portico e il liceo, 22 poi che si stima Più di Talete un sarto di Parigi. Mode non ha gradite il nostro clima, S'approvate non l'han Francia o Milesia, <sup>23</sup> Perchè ne'lussi Italia oggi è la prima.

Ripon nell'esser simile a Tiresia La schiera de' Narcisi effemminata Le felici magie dell'arte efesia; 24

E vive in guisa tale affascinata Tra le lussurie e gli abiti indecenti, Che più pazza mi par che innamorata.

Oggi sì che direbbe in alti accenti L'Etico là nel chiasso atenïese; Dove son, Teodòta, <sup>25</sup> i miei studenti?

Oh sospirata in van legge locrese, Chi più v'è che t'osservi o ti conoschi, Se non ha se non Clodi<sup>26</sup> ogni paese?

Chi cerca l'Atteon <sup>27</sup> più non s'imboschi: Le Dïane moderne hanno possanza Di dar più cervi alle città che ai boschi.

E proso ha il disonor tanta baldanza; Come bestie s'impregnano i parenti; L'adulterio e lo stupro è fatto usanza:

Trescano in più d'un letto i tre contenti, 28 E da sett'anni in su non son zittelle, Nè più s'apprezza onor nè sacramenti. Ma vo' dirti, Timon, cose più belle, Col parer di Cleonimo e d'Archilòco, Materie da coturni e da stampelle.<sup>29</sup>

L'Alpi e Pirene ognun passa per gioco Per divenir dell'ira altrui ministro; Chè chi muor sul suoletto oggi è un da poco.

D'Ippocrene i concetti e di Caistro Più non hanno attrattive: adesca e alletta Degli oricalchi il suono il Tago e l'Istro. 30

Odi Miseno 31 là come si affretta Sfiatato in arruolar stuol di minchioni Con promessa d'istoria e di gazzetta!

Mira i fier Marcomanni Unni e Guasconi, Che con targhe e frammèe 82 veloci e pronti Piglian quattrini a fomentar tenzoni.

Non odi i Piracmon, non odi i Bronti, Per erger mausolèi statue e cavalli, Squarciar di Lesbo e di Numidia i monti? 33

Con accanita rabbia Iberi e Galli Rodon l'osso del mondo, e in ogni parte Crescon di sangue uman nutriti i falli.

Ogni cosa confonde un solo Marte, E del dominio l'ingordigia avara Dalla ragion l'umanità diparte. Par che la vita all'uom più non sia cara, Se a popolar le tombe d'Alemagna Vi corrono a morir gente a migliara.

Parche and and a pugnar vada in cuccagna, Con paludati arnesi<sup>34</sup> e foggie vaghe, Sicario della Francia e della Spagna:

Sol per portarne poi mercè di piaghe, Corre cieco a sborsar senza cagione Contante il sangue a credito di paghe.

Crede dal campo ognun tornar campione, Mentre in seguir la deità candèa Infin Bartolommeo diè nel c......:<sup>85</sup>

E di folle albagia pregna l'idea, Lascia i Penati suoi l'antiche tresche La tonacata ambizion plebea: 36

Quasi le guerre sian scherme o moresche, Ed al colpo fatal di morte acerba Vi voglia la chiarata d'ova fresche.

Oh mercenario ardir, mente superba! Far che falce di morte in mezzo all'armi Mieta alle voglie altrui sua vita in erba!

Han più senso di voi le rupi e i marmi, Infami gladiatori! arde la guerra Dagli Arabi per voi sino ai Biarmi! 37 Per te, gente venal, più non si serra Di Giano il tempio: 38 e le vostr'ire e i fasti Portan gli sdegni lor sin dove è terra.

Tu fosti, ambizïon, che disegnasti Le torri i fossi i muri e gli arsenali, E agli ulivi i cipressi, empia, innestasti.

E dietro ordigni bellici e ferali Cerca la morte patimenti e ambasce, Come se per morir mancasser mali.

E pur noto è ad ogn'un sin dalle fasce, Che pochi ne ritornano al paese, Che alla guerra si muore e non si nasce.

D'onde tanta impietade in voi s'apprese? Non osservar ragion legge nè fè, E incrudelir contro chi mai vi offese!

No che maggior pazzia fra noi non v'è: Per gl'interessi altrui l'altrui chimere Gire a morir senza saper perchè!

Eppur si chiama azion da cavaliere, Chi sangue anima e fè dia per baiocchi E vinca l'uom di ferità le fere.

Che boriosa follia d'animi sciocchi! Della vita mostrar si gran desio, E girne poi tra gli archibugi e stocchi! Che occorre far collegi e voti a Dio,
E far studiar sopra le nostre vite
Il medico di Pergamo e di Chio? 89
Compor sciroppi sali elixirvite,
Magistero di perle e belzoarre, 40
Oli contro veleni e da ferite?
E distillar Ermète e Albumazarre,
E Paracelso 41 con stillati untumi
Starsene a medicar le scimitarre?
Pillole d'aloè, brodi e profumi?

E rinnovar d'Ippolito gli esempi? 42 Stordir co'prieghi il panteòn de'numi?

Stancar il ciel che vostre preci adempi? E ingrassando cerusici e speziali, Di doni e di tabelle empire i tempi?

A che portar dal ciel spirti immortali,
Sensi d'umanitade e cor pietoso,
Occhi e ragion per lacrimare i mali;
Se alle miserie sue reso ingegnoso
Il termine vital tronca e dissolve
A sè medesmo l'uom fatto odroso?
L'uom, che vive a momenti e tutto è polve,
Ad ogni suo poter Cloto importuna,
E mari e terre per morir sconvolve.

LA GUERRA.

Ma sudi pur al sol, geli alla luna, Dirà, sopiti i marzïal bisbigli,

Che amica de'poltroni è la fortuna,

Chi potesse osservar senza perigli Quanti brandiscon l'asta di Pelide 43 Con volti di leoni e son conigli?

Onde poi a ragion Pasquin si ride, Che per quattro bajocchi i poetastri Cantan l'ispano Marte e il gallo Alcide: 46

Se ciò sia abuso o pur voler degli astri, Io non ho per ancor retta bilancia Da ben pesar certi apollinei mastri.45 Se avessero i monarchi a espor la pancia

A travegli a ferite a cannonate.

Per tutto si staria da Carlo in Francia:46 Ma perc'han de'chiaffei le man trovate,

Ciascun di lor dalla battaglia scampa Più che non fugge il can dalle sassate:

Così la scimmia, quando il fuoco avvampa, Per cavar la castagna e non si cuocere. Della gatta balorda opra la zampa.

Più non badano i re quanto può nocere D'un uom la morte; pur che stian lontani, Restin vedove e figlie e madri e suocere.

Oh quanto in questo io lodo i cortigiani Che per odio o rancor ch'abbian fra loro Opran la lingua e lascian star le mani!

Ma so, Timon, che interverrà a costoro Ciò che un faceto favellò de' tordi Nel ritorno che fero a casa loro.

Questi, tosto che fur da quei balordi Ch'eran rimasti ritornar veduti Grassi così che diventavan sordi,

Ebbero i ben tornati e i benvenuti, Pregati ad insegnar qual Cipro o Tilo 47 Fatti gli avea sì tondi e pettoruti;

Benedicendo quel fecondo asilo, Il possesso di cui se lor sortisse, Per un soldo darian Fasi col Nilo.<sup>48</sup>

A quel parlare in lor le luci affisse Un vecchio tordo; ed, inarcato il ciglio, Fecesi innanzi impetuoso e disso:

— Molto del vostro dir mi maraviglio: Dove avete il saper, dove il cervello, Poveri d'argomento e di consiglio?

È del nostro girar centro il macello; Chè sempre oro non è quel che risplende: Più d'un tordo è felice un pipistrello. Ei non ha chi l'insidia o chi l' offende: Mail viver nostro è viver sempre in rischio, Se ogn'un per tutto a trappolarci attende.

Chiama a morir, più che a trescare, il fischio; Nè si puote adoprar schermo o riparo, Coi schioppi e i lacci, colle reti e il vischio.

Questo nostro ingrassar ci costa caro: Strage maggior di Roncisvalle o Canne 19 Dal settembre di noi fassi al gennaro:

Laberinti per noi son le capanne, Il canto è doglia, il cibo assenzio e tosco, Di Peucezia e di Sevia <sup>50</sup> agre le manne.

O che sia chiaro il giorno ochesia fosco, Per noi non cessan mai l'umane insidie: Frodi alla spiaggia e tradimenti al bosco.

Fondamento non han le vostre invidie, Chè di star troppo ben forse vi duole: Son sicure alla fin le vostre accidie.

Lascio per me pellegrinar chi vuole: Giuro di non uscir che all'aer bruno: Lieve perdita fia perdere il sole.

Torna più conto in pace star digiuno Cheingrassar con disprezzo all'altrui tavola: Più del ginepro al fin sicuro è il pruno. A proposito tal dicea nostr'avola, Chi conosce sua pace e non l'apprezza Delle discordie altrui divien la favola.

Amate la penuria e la magrezza; Chè antivedere il male è gran guadagno, E il saper contentarsi è gran ricchezza.

Stavan due rane un tempo in uno stagno; E fu, se la memoria non mi svaria, Nell'età prisca d' Alessandro Magno. Voller lasciare un di la solitaria Stanza, perch'era il borro e scemo e sozzo, E cercar miglior acqua e mutar aria.

Così partito, e ritrovato un pozzo Largo e profondo, — or qui farem soggiorno, Disse una allegra, e ci empiremo il gozzo: —

Rispose l'altra, ch'era il luogo adorno, Ma che pria di calare era curiosa

D' esaminar la strada del ritorno.

Il non pensare al fine è mala cosa, Perchè suole apportar vergogna e duolo: Io dissi il testo, or fate voi la glosa.

Già di qua ci partimmo un folto stuolo, Ora il quinto non siam di tanta razza; Ne muoion mille ove n'ingrassa un solo.— Sì disse il tordo in su l'antica piazza Della Zelanda.<sup>51</sup> Applichi a sè lo sgherro: Premia un laguerra, ed un milion n'ammazza.

#### TIMONE.

Lascia, lasciali far; chè, s'io non erro, Mentre applicati son nel vitupero, Solo li può guarir l'acciaro e 'l ferro.

#### AUTORE.

Sì, sì, lasciamgli far: pur troppo è vero Che per guarir certe testaccie vuote Il più santo spedale è il cimitero.

Ma dalla guerra omai queste mie note Son richiamate a più sublimi accuse, E s'aguzzan dell'ira all'aspra cote.

Chè già risorti a sbandeggiar le Muse Si vedono i Licini; <sup>52</sup> e i patrii lidi Lascian gemendo le virtù deluse.

Posposto è Febo dagli odierni Midi Al semicapro Pan; <sup>33</sup> chè a' gran signori Sono i più mostruosi i cari i fidi.

E per questa ragion molti pittori In caramogi sol nani e Margiti <sup>54</sup> Impiegano il sapere ed i colori; Ed oggidì ne spacciano infiniti,

Perchè soglion tenerli in faccia al letto, Quand'usan con le femmine, i mariti;

Chè, se l'immaginar forma concetto, Forz'è che naschin poi gente bistorte Pari al dipinto e contemplato oggetto ;

E s'ingegnan così le genti accorte, Vedendo i matti e i nani in quest'età Esser-ben visti ed onorati in corte.

E pure i re potrian per la città Pescar con ami d'or gli uomini saggi In riva al mar della necessità.

## TIMONE.

Avverti a non entrar nei personaggi, Chè non lice a ciascun gire a Corinto. 55 E che credi vedervi entro i palaggi?

#### AUTORE.

Quel che credo vedervi? Ippia e Giacinto, Ed, in vece d'Augusti e Mecenati, Di Valeri e Schironi <sup>56</sup> un laberinto; Sille, Mezenzi, Erodi imporporati Del sangue d'innocenti; e in fleri aspetti Pésti Anassarchi e Senechi svenati, <sup>57</sup> Vedrovvi gli Aristídi andar negletti, Gli Zenoni scherniti e taciturni, E gli Aleti e i Filochi esser gli eletti, <sup>58</sup>

Per gl'influssi de'Marti e de'Saturni Non avere i Fabrizi o quercia o lauro, E i Giovi diluviar grazie ai Calfurni;<sup>59</sup>

Premere il regio soglio asini d'auro; E in chiusi ginecèi Fausta col drudo, Leda col cigno, e con Pasife il tauro. 60

Vedrovvi sbottonato e mezzo ignudo Un Demetrio vantar succhi di Lamie<sup>61</sup> Più che il valor del brando e dello scudo;

Adorar Flore, e disprezzar Deidamie; Stancar le Messaline i lupanari; 62 Sopra i lidi d'onor covar l'infamie;

Et ad onta de'tempî e de'sacrari Farsi il dio delle genti il dio degli orti, E d'Ericina sol fumar gli altari; 68 Pender dalle lascivic e leggi e sorti; E gl'Ili i Tigellini e i Ganimedi 64

Far da moglie e marito entro le corti. De'Publi e dei Demòcli<sup>65</sup> in van ti credi Che ricalchi verun l'alte vestigia, C'han solo in chiasso addottrinati i piedi: È de'regi il cercar la cupidigia, Ch'abbia gran naso e che in beltà prevaglia A tutti gli altri il paggio di valigia.

Vi scorgerò la femminil canaglia L'uso introdotto aver dei guardifanti, Per cui tanti sen vanno in cornovaglia.<sup>66</sup>

Vedrò più d'una tra festini e canti, Che finge ire a pisciare e in tanto accoglie Per le stanze segrete in sen gli amanti;

Sottosopra voltar le regie soglie E spiccar ciò che voglion da palazzo Color c'hanno bel figlio e bella moglie;

E, senza far d'onor lite o schiamazzo, D'accordo tra di lor, moglie e marito, Tenersi una il berton l'altro il ragazzo;

E degli Andri Macridi il sozzo rito, Che al rege lor le figlie offrir condanna Prima che spose abbin l'anello in dito.<sup>67</sup>

Ordir capestri mirerò Giovanna, Morto Odoardo ai cenni d'Isabella, E l'anglo Enrico apostatar per Anna; 68

E Faustina adultera e rubella, 60 La qual mai sazia di lascivie elegge In fin coi schiavi alzarsi la gonnella;

Esser tenuti i Curi inutil gregge. Mentre più d'un Bagòa 70 potrei mostrarti In scior le brache a ciò ch'ei vuol dar legge.

Vedrò piantar in far la luna i quarti Il guado la sabina e la ninfea,

Per far sconciare alle Vestali i parti:71

Ed in cambio d'Alcesta o Issicratèa Son certo di veder l'opre impudiche

D' Elena Fedra Mirra Ancia e Medea: 72 Iole a scherzo trattar nemèe fatiche.

Colle clavi innestar fusi e conocchie. Svergognar elmi e profanar loriche: 78

Argo e Cherílo a scoverte ginocchie Del Re di Pella 74 adoratori insani,

Che non vuol che per uomo alcun l'adocchie. Vedrò lo stuol dei Protei 78 cortigiani Bocconi mandar giù d'assenzio pieni.

Logre le dita aver dai baciamani;

E con sembianti placidi e sereni Rovine macchinar Sprilengo, e Xico Su le fortune altrui versar veleni:

Starvi l'uomo da ben magro e mendico, E i mozzorecchi grassi e accarezzati. E più d'un Giuda in maschera d'amico;

E i Vedi e i Numitori 76 empi e insensati Negar sollievo ai letterati affanni E i canattieri tener salariati:

Non aver di signor altro che i panni, E con cervelli mezzettini e tondi Farsi aggirar da Graziani e Zanni.<sup>77</sup> Osserverò per i conviti immondi

De' tiranni e sacrileghi Alboini Servir di tazze i teschi de' Commondi.<sup>78</sup>

Carli e Ottoni vedrò con cor ferini Schernir la vera fè, per lor diffusa L'eresia de' Luteri e de' Calvini. 70 Il tiranno vedrò di Siracusa,

Perchè rase Esculapio a pel contrario, Sta per timor entro una stanza chiusa: 80

Adorar santi fuor del calendario, E ad un solo sospetto un solo indizio Un Azio ucciso e cieco un Belisario.81

Vedrò lieti morir Flavio e Sulpizio Per il pubblico bene, e in mezzo ai cuochi Spensierati seder Serse e Domizio;

Caligoli e Vitelli in feste e in giuochi, Cento Sardanapali e un solo Tito, Molti Neroni e Marc' Aureli pochi. 82 Sì, che potrò ben' io mostrarti a dito Quel gran marito di tutte le mogli E moglie universal d'ogni marito.<sup>88</sup>

E tu non vuoi ch'a mormorar m'invogli Alme veder d'umanità digiune Sopra l'altrui cadute alzarsi i sogli? Son più che certo di vedere a lune Marito e moglie di voler concorde,

Pudicizia e beltà, senno e fortune.

Sancie e Sifene d'impietade ingorde,
D'Astrage e d'Atreo vedrò le mense
D'umane membra profanate e lorde.84

Scorgerò ciurme numerose e immense Di bufali che d'uomo han le sembianze, E mondi governar teste melense.

Mirerò pur l'enormi stravaganze, Alle vicissitudini di un osso Il nervo arrisicar delle sostanze: 83

E credimi, Timon, che più non posso Dilatato veder cotal difetto, E non far per vergogna il viso rosso;

Poi c'ho sentito un giuocator, c'ha detto Cheil giuocoèver ch'è spasso ma chein fatto Consiste in bestemmiar tutto il diletto.

Rosa. - Poesie.

Povero mondo incancherito affatto. Per gir dietro a' malvagi ed a' bricconi. Da un male in un peggior passa in un tratto. Mirerò gli Eliogabali e i Stratoni

Dar materie di satire ai poeti. Alle lingue de' Momi e de' Teoni.86

Vedrò ne' gabinetti più secreti I Domizian gli Arsacidi e gli Artabbi Svenar mosche arder talpe e tesser reti.87

Nè temer ch'io fra titoli mi gabbi: Chè talun l'illustrissimo si piglia,

E Dio sa poi chi furon gli avi e i babbi: Chè spesso ad una serva il re s'appiglia.

E spesso la regina i suoi pensieri Pone in colui che adopera la striglia:

Quindi i figli dei re fan gli staffieri. E vantan poi di nobiltade i quarti

I figliuoli de' cuochi e de' cocchieri. E se non fosse per scandalizzarti Con materie sì brutte e disoneste.

Le belle cose che vorrei narrarti! Certi satrapi vedo e certe teste. Che, sembrando Catoni agli atti ai moti.

Senocrati d'amor, 88 hanno le creste.

Io non ti vo' citar gli esempi noti: Basti sol dir per non tornar da capo, Che son tutte bardasse avi e nipoti.

Ma giuro al ciel, che, se a dir mal m'incapo, Non tacerò la gran furfanteria, Che sorte ha sol chi ha mantoan priapo.

Si può sentir maggior vigliaccheria? Più non si chiama nè colpa nè vizio Ma stil da galantuom la sodomia.

O degna indegnità d'ogni supplizio! Ma peggio v'è: si tien chi nulla crede Uomo di bell'ingegno e di giudizio:

E diventar col Machiavel si vede, Ad onta de' Mattei Giovanni e Marchi, 89 Ragion di stato i dogmi della fede.

Qual maraviglia è poi se gli Aristarchi<sup>co</sup> Vanno gridando che l'età moderna Non ha più forme da stampar monarchi?

Chè possibil non è che tu discerna Un Licurgo un Traian <sup>91</sup> in mezzo agli ostri, Che degno sia di nominanza eterna.

O di capacità portenti e mostri! Chi ritrova estorsioni aggravi e dazi Son tenuti Soloni 92 ai tempi nostri. Chi può contar, chi può ridir gli strazi, Chi l'angherie, che l'avarizia strana Ci ha fatti, quasi Marsia, 98 e non son sazi?

Nè ci resta a veder che l'inumana Usanza de' Loangi e degli Anzichi, 94 Che fanno becchería di carne umana.

E vuoi poi ch'io mi taccia e che non dichi? Veder tanti avoltoi sopra la carne De' poveracci miseri e mendichi?

E nè men ci è permesso il lamentarne; Chè, mentre dan gli onori ai più furfanti, Non util ma periglio è il mormorarne.

Godono i Salmonei<sup>95</sup> folli e arroganti, Quanto temuti più tanto più ingiusti, Far su 'l capo degl'infimi i tonanti.

Quanti mentiti e mascherati Augusti, Indegni di quel manto che gli copre, Si spaccian per Atlanti e son Procusti!<sup>96</sup>

E voglion poi che Omer la penna adopre A dir di lor, che sono a tutte l'otte Achilli ai versi altrui Tersiti all'opre: 97

E si credon, con dar quattro pagnotte, Con un scarso boccal d'agro lièo, 98 Farsi lodar dalle persone dotte. Ed un spilorcio più di Nabateo, Seguendo d'un Rufin 99 l'orme e la traccia, Vuol titolo di magno e semideo.

Di farsi idolatrar oggi s'allaccia Chi svenerebbe il Parto e l'Etiòpo: 100 -E più direi; ma il ver di falso ha faccia.

# TIMONE.

Sovvengati dell'aquila d'Esopo, Che vantava in beltà d'esser un mostro A fronte agli altri augelli del Canopo: 101

A cui disse il pavon tutt'oro ed ostro — Hai ben ragion di millantar tra noi, Sorella mia, perc'hai gli artigli e il rostro. —

Or che siano adorati ai tempi tuoi Gl'ignoranti e i rapaci, indarno accusi: È rito antico adorar lupi e buoi.

Non istupisco io già di tanti abusi, Chè facil gita è quella dell'inferno, Se vi si va correndo ad occhi chiusi.

Che importa a te del mondo il malgoverno? Lascia ch' altri il riprenda, altri l'incolpe; Chè non ricusa alme dannate Averno.

Io di lui non vo' far scuse o discolpe: Sempre il conobbi scelerato e immondo, E penuria già mai non fu di colpe. Ma dall' alba che spunta io mi nascondo; Tu con chi parli, osserva le persone;

Chè nuocer ti potria l'esser facondo. Io mi parto: ecco il sol. Credi a Timone: Guarda di far nella città dimora; Chè, senza andar su quello del Giappone,

he, senza andar su quello del Giappone, Vanta i màrtiri suoi Pasquino ancora. 102

- <sup>1</sup> Timone, ateniese, vissuto al tempo della guerra del Peloponneso, famoso per l'odio al genere umano e per molte stranezze, onde ebbe nome di misantropo (odiatore degli uomini.)
- <sup>2</sup> Cinico ardire, ardire di filosofo cinico. — Ramnusia Diva, Nemesi, dea dell' indignazione, che si adorava in Ramnunte, villaggio del contado d'Atene; onde è detta Ramnusia. (Salvini.)
- 3 Due Menedemi sono tra i filosofi greci; l'uno d'Eretrea d'Arcadia, severo e libero amatore del vero; l'altro di Làmpsaco, e della setta cinica, pazzo più tosto che singolare. — Adimanto, fratello di Platone. (Salvini.)
- <sup>4</sup> Misone « non si discosto molto dui co-» stumi di Apemanto e Timone, come que-

- » gli che fu odiator degli uomini e se ne » visse in Lacedemone solo e in solitudi-» ne. » (Diogene Lacrzio.)
- <sup>5</sup> Trittolemo insegnò agli Atoniesi il seminare il grano. (Salvini.)
- 6 V. 55-69. Sebeto, flumicello che scorre presso Napoli. Parla della sollevazione di Napoli del 1647, di cui fu capo Maso Aniello pescatore o venditore di pesce; alla quale sollevazione il Rosa si trovò presente, e fu uno dei soldati più fidi di Mas'Aniello (Salvini.) Sistri: Sat. I, n. 71: qui presi per istrumenti da guerra.
- 7 Codro, re d'Atene; avendo avuto quelli del Peloponneso che guerreggiavano cogli Ateniesi risposta dall'oracolo, che allora avrebbero dominato che essi non avessero ucciso il re de'nemici; per la salute della patria travestitosi da povero andò nel campo nemico e cominciò a dir del male ai Peloponnesii, e così si fece ammazzare. (Salvini.) Ancuro, figliuolo di Mida re della Frigia; avendo una voragine assorbite più case in Celeno città della Frigia, e l'oracolo avendo detto che vi si buttassero le cose più preziose, nè valendo a nulla l'oro e l'ar-

gento; pensando che niuna cosa era più preziosa della vita di un uomo, vi si butto per liberare la patria. (Salvini.) — Trasibulo, fuoruscito ateniese, liberò la patria da 30 tiranni che l'occupavano; e fece fare il decreto di amnistia. (Salvini.)

- 8 Del petticano si diceva che desse a pascere a suoi piccoli la carne e il sangue del proprio petto, e così morisse.
- <sup>9</sup> Cristerno II, re di Danimarca, soprannominato il crudele, che dopo molte tirannie fu preso e messo in prigione, dove egli morì dopo 27 anni. (Salvini.) Acheo, re di Lidia, volendo estorcere dal popolo nuovi tributi, in una fazione popolare fu impiccato per i piedi, e il capo immerso nel Pattòlo. (Salvini.)
- na, fu il primo de' Romani a scriver satire regolari sulla decadenza degli antichi costumi repubblicani e su la corruzione de' grandi.
- 11 Vigor lince, il vigore dell' occhio della lince, della quale fu favoleggiato che vedesse oltre le muraglie.

- 12 Anacarsi di Scizia e Crate di Tarso, qui messi a significare ogni buon filosofo.
- 13 Rodope fu una meretrice di Tracia, che con il suo guadagno rizzò una piramide. Plinio, XXXVI, 12. (Salvini.) Socrate, filosofo, qui è preso per nome generico di tutti i filosofi. (Salvini.)
- 14 Alludo alla lanterna di Diogene (istitutore della setta dei Cinici), colla quale cercava gli uomini di mezzo giorno. (Salvini.)
- 15 Volupia, Dea della voluttà ovvero del piacere, presso i Romani (Salvini): ebbe tempio e ara in Roma. — Apollo, Dio della poesia e delle arti belle.
- 16 Lucullo, illustre capitano e cittadino di Roma del sec. VII, per la ricchezza e delicatezza del vivere rimasto in proverbio.
- 47 Asinio e Nisco nomi supposti; il primo da asino, il secondo da Nisa luogo ove fu allevato Bacco dio del vino. Bromio. Bacco. Segesta, Dea sopra le sègeti, ovvero raccolte del grano e delle biade; antica divinità de' Romani fino dal tempo di Numa Pompilio. (Salvini.)

- 18 Galbèa dispensa: l'imperatore Galba fu gran mangiatore. Di Pisistrato, tiranno d'Atene, dicesi che fosse il primo ad aprire al pubblico una biblioteca, la quale accresciuta dagli Ateniesi fu poi da Serse trasportata in Persia e restituita più tardi dal Re Seleuco Nicanore.
- 19 Assaton, figliuolo del re David; a cui la lunga e bella chioma fu cagione della morte; perchè, andatagli a male la ribellione contro il padre, mentre fuggiva a cavallo dai soldati paterni che lo inseguivano, rimase impigliato per i capelli a un ramo d'albero, e raggiunto fu ucciso. I Nazzàrii o Nazarèi non si tagliavano i capelli, come Sansone. (Salvini.) Gli Agatirsi, popoli vicini agli Sciti, si tingevan i capelli in color ceruleo.
- 20 Sinope, città nel Ponto che fu colonia dei Milesii, dove scavavasi la sinopia, terra di color rosso. È qui nominata per alludere al rossetto? Clistene, descritto da Aristofane (comico aténiese) per effeminato lussurioso: Ermia, eunuco, la cui concubina fu amata da Aristotile: Mirace, eunuco de' Parti. (Salvini.)

21 Frigi, popoli dell'Asia, effeminati e molli nel vestire. (Salvini.) — Ermafrodito colla ninfa Salmace restò un innesto d'uono e di donna. Ovid. Metam. IV. (Salvini.)

92 Il portico d'Atene, detto Stoa, donde furono appellati gli Stoiti (che vi passeggiavano disputando): il Licco, luogo dei Peripatetici. (Salvini.) — Talete, uno dei sette savii della Grecia, vissuto nel sec. VI, av. G. C.

28 La regione Milesia, cioè della città di Mileto nella Ionia, celebre per il lusso e la lascivia. (Salvini.)

24 Narcisi, giovani vagheggini, da Narciso che s'innamorò dell'imagine sua vedendola in una fonte. — Tiresia, indovino tebano, che, veduti due draghi congiunti carnalmente, uccise la dragonessa, e fu mutato in donna; poi, dopo 7 anni, veduti similmente due draghi in simile funzione, uccise il maschio, e tornò uomo. (Satvini.) — Arte efesia: fu creduto che le lettere efesie avessero virtù magica e per mezzo di esse ciascuno ottenesse il suo intento o

rimanesse vittorioso in ogni impresa. (Sal-vini.)

25 Fu una bellissima femmina che faceva servizio in Atene a tempo di Socrate, da cui, a persuasione d'uno de'suoi scolari, fu visitata: e il galante e insieme grave trattenimento che gli fece Socrate (qui detto Elico cioè il Moralista) viene descritto da Senofonte nel libro III de'detti e fatti di Socrate. (Salvini.)

26 Fra le leggi che Zaleuco dette a' Locresi eravi questa: chi commettesse adulterio dovesse essere accecato d'ambedue gli occhi. Cadde in tal peccato il figliuolo di Zaleuco; ed egli, per condonare al figliuolo parte della pena senza violazione della legge, fe togliere un occhio a lui e l'altro a sè. — Clodio, giovine romano (celebre per la nemicizia di Cicerone, e poi da Milone ucciso) molto dissoluto, e noto per gli amori con Pompea moglie di Cesare. (Salvini.)

27 Atteone, figliuolo di Cadmo re di Tehe, nel cacciare, vide per caso Diana nuda a lavarsi in una fonte: per che dalla casta e scrupolosa dea fu cangiato in cervo.

<sup>28</sup> I tre contenti. Oscenità: Ausonio,

epig. 122: M. Valerio Buongioco, Capitolo, nel II libro (parte II) delle opere burlesche del Berni e di altri.

29 Cleonimo, personaggio in commedia, che rappresenta uomo lussurioso e rapace. (Salvini.) — Archiloco, poeta greco fiorio circa il 680 av. G. C., vantavasi nei suoi canti, i cui frammenti ricordano Tirteo, ministro del dio Marte, e morì combattendo in una guerra fra quei di Paro e quei di Nasso. — Materir da coturni, cioè da tragedie i cui attori in Grecia cingevano al piede una specie di calzare chiamato coturno; e da stampelle, da grucce, perchè la guerra, argomento nel quale entra ora il poeta, rimanda stroppiati molti di quelli che vi pigliano parte.

30 Ippocrene; vedi Sat. II, n., 30. — Caistro, fiume della Lidia presso a Sardi abondante di cigni, che erano stimati cantar benissimo. — Oricalchi, strumenti militari di ottone; da oricalco, nome presso gli antichi di una misturà di varii metalli (forse oro rame e anche argento), passato poi a significare l'ottone. — Tago, fiume della Spagna: Istro, Danubio, fiume della Ger-

mania. Accenna alle gnerre tra Spagna e Francia e a quella dei trent'anni in Germania: sopra con la medesima allusione ha nominato l'Alpi e Pirene (i Pirenei che dividono la Francia dalla Spagna.)

- 31 Miseno, trombetta di Ettore e poi d'Enea, celebrato nell'Eneide.
- 32 Marcomanni, Boemi e Moravi; Unni. Ungaresi; Guasconi, quei della provincia di Guascogna in Francia. — Frammèe, specie di aste galliche nominate dagli scrittori latini.
- 33 Piracmone e Bronte, nomi di Ciclòpi fabbri nella fucina di Valcano: qui son messi per i cavatori di metalli a uso di far monumenti agli illustri guerrieri.— I marmi di Lesbo e della Numidia erano ricercati e stimati dagli antichi per le fatbriche e per le statue.
- 33 Cuccagna, paese fantastico imaginato per burla da'nostri vecchi buontemponi; dove erano le montagne del cacio grattato, e legavansi le vigne con le salsiccie, e i flumi menavan moscadelli, ec. — Patudafi

arnesi, vesti a modo di paludamento, che era la foggia guerresca dei Romani.

35 Deilà Candea. Candei, popoli del golfo arabico presso Plinio. Qui per Deità Candea pare che intenda Marte: e veramente la guerra è una cosa arabica (Salvini.) (Se pure non dee leggersi Deità Cadmea, chè Marte fu suocero a Cadmo ed era specialmente adorato in Tebe città fabbricata da Cadmo.) — Bartolomeo diè nel c..... (Giuoco di parole.) Intende di Bartolomeo Coleone da Bergamo, capitano fortissimo del sec. XV. (Salvini.)

36 Penati; Dei della casa presso i Romani, qui presi per la casa stessa. — Tunicata chiamavano i Romani la plebe, perchè mostravasi colla sola tunica (specie di camicia) senz'altro in dosso.

37 Biarmi; vocabolo probabilmente errato: segnamo alcuni nomi geografici coi quali esso ha qualche somiglianza, lasciando al lettore la scelta e il giudizio: Bermio, montagna nella Frigia, e altra nella Ftiotide: Bermude o Barmude, isole nell'Oceano atlantico a 1000 leghe da Madera, scoperte nel 1503: Biar, appellazione

delle cinque provincie iu cui si divide la Lapponia.

- 38 Il tempio di Giano in Roma antica si serrava in tempo di pace generale. (Salvini.)
  - 39 Il medico di Pergamo, Galeno, del II sec. dell'e. v. Ipocrate era dell'isola di Coo: ma qui la rima pare che abbia fatto dire al poeta Chio; la quale è un'isola pure dell'Egeo ovvero dell'Arcipelago, oggi Scio; diversa da Coo, oggi Stangò. (Salvini.)
  - 40 Composizioni dell'antica chimica, colle quali credevasi allungare la vita; oro fatto liquido, perle disfatte, pietre miracolose ec.
  - 41 Ermete, Mercurio Trismegisto, Deità arcana dell' Egitto, cousiderato come autore dell' alchimia. Albumazarre, astrologo arabo del IX sec. dell'e. v. Paracelso, chimico e medico svizzero del sec. XVI.
  - 42 Ippolito, figliuolo di Tesco, ad istanza di Diana fu risuscitato da Esculapio (Dio della medicina); e venuto in Italia si fece chiamare Virbius cioè bis vir. (Salvini.)

- 43 Pelide, Achille, figlio di Peleo, re dei Mirmidoni; il più valoroso di fra i Greci che andarono a Troia.
- \*\* Pasquino, così chiama il popolo di Roma il frammento d'una statua, credesi, di Aiace, murato nel palazzo Braschi; dove soglionsi affiggere i cartelli satirici, che indi presero il nome di pasquinate. — Alcide, Ercole. Tocca le adulazioni iperboliche del tempo suo.
- 45 Apollinei mastri, poeti; da Apollo dio del canto.
- 46 Modo proverbiale o figura derivata dalle tradizioni delle gesta di Carlo Magno: da per tutto si starebbe in pace e in riposo a quel modó che se ne stava in Francia Carlo Magno, dopo finite le grandi guerre: ovvero; niun re lascierebbe i suoi paesi, per fare le lontane spedizioni come usava Carlo Magno. Più sotto, Chiaffei: non è in Crusca; e forse è vocabolo di dialetto che vale dabbene uomini, minchioni.
- 47 Cipro, isola nel mar Pamfilio, di famosa fortilità. — Tilo, città su l'Ellesponto; secondo l'Ortelio nel Tesauro.

- 18 Fasi, fiume della Colchide, ricchissimo paese; come il Nilo dell' Egitto.
- 49 Roncisvalle, vallata di Spagna; dove, secondo i romanzi cavallereschi, l'esercito cristiano di Carlo Magno con Orlando paladino tratti negli aguati di Marsilio re de Saracini di Spagna furono sanguinosamente rotti, e morto Orlando, nell'anno 806 dell'e.v.— Canne, borgo della Puglia, dove nel 246 av. G. C. Annibale capitano de Cartaginesi sconfisse i due eserciti di Varrone e Paolo Emilio console di Roma con la strage di settantamila romani.
- 50 Peucezia, il paese de'Peucezii (Daunii), parte della terra d'Otranto e della terra di Bari: forse il Rosa credè che questo fosse il paese del peucedano (finocchio porcino), creduto aver virtù contro il morso dei serpenti. Sevia, Seewies, comune ne'Grigioni, dov'è una sorgente sulfurea medicinale.
- 31 Zelanda, provincia dell'Olanda. Secondo il modo talvolta tenuto dagli scrittori di apologhi, il poeta mette a capriccio la scena della sua favola del tordo filosofo;

come poco sopra ba pure a capriccio assegnato il viaggio delle due rane al tempo di Alessandro Magno.

- 52 A tempo di Eneo Domizio Enobarbo e di L. Licinio Crasso Censori (662 di Roma) fu fatto un editto contro i Retori. (Salvini.)
- 53 Raccontano le favole che Mida re della Lidia, eletto ad arbitro d'una tenzone di canto fra Apollo e il satiro Marsia (qui è detto Pane), aggiudicò la vittoria al secondo: onde dal nume sdegnato ebbe in premio le orecchie d'asino.
- 53 Caramogi, imagini d'uomini piccoli e contraffatti: parimente, Margiti; da « un personaggio ridicolo e scontraffatto, soggetto d'un poema attribuito ad Omero. » (Salvini.)
- 55 Proverbio greco; in allusione alle famose meretrici che erano in Corinto e che volevano di grandi denari.
- 56 Ippia, figliuolo di Pisistrato, esercitò crudelmente e lascivamente la tirannia so-

pra gli Ateniesi. — Giacinto, Sat. III, n. 57. — Valeri, troppo indeterminato per iscorgere l'allusione. — Schirone o Scirone, assassino crudelissimo ucciso da Teseo. (Salvini.)

57 Sitla, dittatore sul finire del VI sec. di Roma, celebre per le ferocissime proscrizioni. — Mezenzio, tiranno degli Etruschi, che trovò il nuovo supplizio di legare un uomo vivo a un corpo morto. — Erode, il re de' Giudei che fece strage de'bambini. — Anassarco, filosofo, fatto pestare in un mortaio da Nicocreonte tiranno di Cipri, diceva « pesta, pesta! tu pesti la scorza di Anassarco, ma non pesti Anassarco. » (Salvini.) — Seneca, precettore di Nerone, svenatosi, d'ordine dell'imperadore discepolo, per aver preso parte alla congiura di Pisone contro quello.

58 Aristide, cittadino e capitano ateniese al tempo della seconda guerra medica, detto il giusto. — Zenone, d'Elea, filosofo sevenissimo, capo della scuola stoica, ucciso dal tiranno Nearco. — Alete, uomo simulatore: vedi ott. 58, canto II, della Gerusa!. lib.

- 59 Per yl' influssi, ec. allegoricamente, secondo il sistema astrologico: Marli, principi gueirieri; Saturni, principi legislatori.

   Fabrizio, console e capitano romano nella guerra contro Pirro; di celebrata astinenza e incorruttibilità. Giovi, i re. Cal/urni, Pisoni della famiglia Calfurnia: contro uno di questi, cattivo soggetto, fece un'orazione terribilissima Cicerone. (Salvini.)
- 60 Ginecei, v. Sat. III, n. 52. Fausta, moglie adultera di Costantino, uccisa dal medesimo. (Satvini.) Leda, Pusife: Satira III, n. 57 e 58.
  - 61 Demetrio, Lamie, Sat. I, n. 47.
- 62 Flora: meretrice: Sat. III n. 59. Deidamia, figliuola del re di Sciro, amata da Achille giovinetto; qui sta per ogni fanciulla di stirpe reale. Messalina, moglie di Claudio imperatore, d'intemperanza proverbiale: andava travestita a esporsi ne'bordelli: El lassala viris necdum satiala recessil. Giovenale.
  - 63 Dio degli orti: Priapo. Ericina, Ve-

nere che ebbe tempio e culto nel monte e nella città d'Erice in Sicilia.

- 64 Ita, fanciullo di gran bellezza amato da Ercole e a lui rapito dalle Ninfe di un fonte presso al quale fermossi. Tigellino, fu solenne turcimanno di lussuria di Nerone imperatore. (Salvini.) Ganimede: Sat. III, n. 58.
- comune per aver a rinvenire chi si sia, osserva giustamente il Salvini: forse il poeta intendea degli Scipioni, nobile e valorosa famiglia romana. Democle, giovane bellissimo, sollecitato dal re Demetrio (Poliorcete) si buttò in una caldaia bollente per salvare la sua pudicizia. (Plutarco in Demetrio.)
- 66 Cornovaglia, contea in Inghilterra: undare in Cornovaglia, è figura scherzosamente anfibologica dei nostri novellieri e satirici.
- 67 Andrimacridi, popolo d'Affrica, che, secondo la relazione di un antico, costumavano esporre le loro figliuole al re loro, che ne cogliesse la verginità avanti che andassero a marito.

- 68 Giovanna I, regina di Napoli dal 1345 al 1381, lasciò strozzare da' suoi favoriti il suo primo marito Andrea d'Ungheria. Odoardo II, re d'Inghilterra, fu deposto imprigionato e ucciso nel 1341 da una congiura di baroni, della quale facea parte Isabella di Francia sua moglie. Anna Boulen, dama di corte, amata da Arrigo VIII d'Inghilterra: il quale, dicono, perchè non gli fu permesso da Roma il repudiare la moglie legittima Caterina e sposare Anna, sottrasse sè e il regno all'autorità pontificia.
- 69 Annia Faustina, moglie di Marc'Aurelio imperatore e filosofo, famosa per dissoluti costumi, fu tacciata da alcuni storici di aver eccitato Avidio Cassio alla rivolta.
- 70 Curio, virtuoso e intemerato capitano e cittadino dei primi tempi della repubblica romana. Bagda. castrato favorito d'Alessandro, regis animum obsequio corporis devinxerat. Curzio.
- 71 Guado, sabina, ninsea; erbe e piante che hanno, o fu creduto che abbiano, la pro-

prietà di fare sconciare le donne. -- Vestali: Sat. I, n. 28.

72 Alceste, moglie di Admeto re di Tessaglia, che elesse di morire per salvare la vita al marito. - Ipsicratea, moglie di Mitridate, che lo seguiva in guerra armata; e quando vinto da Pompeo se ne fuggiva ella gli andò dietro sempre vestita da uomo. Plutarco in Pompeo (Salvini.) - Elena, moglie di Menelao, visse 10 anni col seduttore Paride e con altri: poi tornò al marito. - Fedra, moglie di Teseo, innamoratasi del figliastro Ippolito, perchè non le volle acconsentire, lo accusò al marito; onde seguì la morte di lui. - Mirra, Sat. II, n. 105. - Medea, figliuola del re di Colco, innamoratasi di Giasone, lo aiutò a conquistare il vello d'oro a danno del padre suo; e fuggendosi con lui sagrificò alla sicurezza della fuga il fratello Absirto che la inseguiva.

73 Iole, fanciulla amata da Ercole; indusse il semideo a filare fra le sue ancelle, mentre ella s'indossava la pelle del leone nemèo già da Ercole ucciso.

74 Cherilo, poeta adulatore di Alessandro

Magno detto qui Re di Pella perchè nacque in Pella di Macedonia, e che voleva esser salutato dio e figlio di Giove.

75 Protei si dicono gli uomini mutabili a danno altrui e secondo la fortuna, da Proteo nume che poteva trasformarsi per varie guise.

76 Vedio Pollione, cav. rom., cortigiano d'Augusto, teneva vivai di murene; e per ingrassarle, vi faceva affogare gli schiavi suoi. (Salvini.) — Numitore: è scambiato il nome di questo da ben uomo per quello del fratel suo Amulio che fu tiranno di Alba e del quale tutti sanno la storia.

77 Graziano il dottor bolognese, maschera del vecchio teatro italiano. — Zanni, v. Satira II. n. 61.

78 Alboino, re de Longobardi, solea nei conviti solenni bere nel teschio di Cunimondo re dei Gepidi da lui ucciso in battaglia.

79 Carli e Ottoni, principi germanici che nel sec. XVI favorirono con le pratiche e

con le armi la diffusione della religion riformata.

80 Dionisio, tiranno di Siracusa fece togliere alla statua di Esculapio in Epidauro la barba d'oro, dicendo che non si conveniva al figliuolo esser barbato, mentre in tutti i tempj il padre vodevasi imberbe (Esculapio era figliuolo di Apollo, il quale fiorente di giovinezza immortale rappresentavasi sempre senza barba). Poi stava cliuso in una stanza; e quando andava a letto, tirava certi come ponti a levatoio, perchè intorno niuno se gli accostasse.

81 Aezio, capitan romano, vincitore nel 451 di C. di Attila e degli Unni a Châlons, dove restarono sul campo 150 mila uomini, fatto uccidere a tradimento dall'imperatore Valentiniano III, dopo che nou ne ebbe più bisogno, nel 454. — Belisario, capitano di Giustiniano imperatore d'Oriente, vincitore de' Vandali de' Goti de' Bulgari de'Persiani, richiamato dalle gloriose spedizioni a ogni cenno di Teodora, ricusò il regno offertogli dai Goti in Italia; non ostante fu privato, per false accuse, dell'autorità degli onori delle ricchezze. È favolosa la

tradizione ch'e' fosse accecato, e appoggiato a una pietra miliare chiedesse un obolo ai passanti.

82 Serse, lussurioso e orgogliosissimo re dei Persiani, altrove nominato. — Per Domizio intendesi Nerone (Salvini): o meglio, Domiziano. — Caligola imperador romano, celebre pel disprezzo dell'umanità e per pazzie di libidine e sangue. — Vitellio, altro imperadore d'otto mesi, famoso per crapule. — Sardanapalo, molle e lussurioso re degli Assirii, passato in proverbio. — Tito, imperador romano, del quale è rimasta celebre la clemenza e l'umanità. — Nerone, altro imperadore, di proverbiale efferatezza. — Marc' Aurelio, imperadore filosofo, di morigeratezza esemplare.

83 Questi è Giulio Cesare, del quale scrisse Svetonio (cap. 35): « Ac, ne cui dubium » omnino sit et impudicitiæ eum et adul» teriorum flagrasse infamia, Curio pater » quadam eum oratione omnium mulierum » virum et omnium virorum mulierem appellat. » (Salvini.)

84 Astiage, re de' Medi, avea destinato

alla morte il fanciullo che dovea nascere della sua figliuola: ciò per terrore di presagi: ma Arpago a cui fu dato l'incarico d'ucciderlo, diè a un pastore il fanciullo, che poi fu Ciro: il che saputo poscia dal re, fe trucidare il figliuolo d'Arpago e lo imbandì a mensa al padre. — Alreo, ro d'Argo, fe uccidere i figliuoli nati dall'incesto della sua moglie col suo fratello Tideo, e ne diè a mangiare le membra ai genitori.

85 Parla del gioco dei dadi molto in uso ai tempi dell'autore. (Salvini.)

86 Eliogabalo, più molle e corrotto qualunque corrottissima femmina, pare tenesse l'impero solo a ricercar per tutto nuove arti di libidini. — Stratone di Sidone, del quale dice Eliano (Var. hist. VII, 2) che si studiò d'avanzare tutti gli uomini in lusso e magnificenza. — Momo, Sat. VI, 74. — Teone fu un maledico e detrattore, secondo Acrone nel comento sopra Orazio; onde i malèdici si dicono Teoni. (Salvini.)

87 Domiziano, imperatore di Roma, soleva certe ore del giorno starsi tutto a sè, nè altro facea che prender mosche e configgerle con uno stile acutissimo. — Arsacidi era il nome comune ai re de' Parti, come quello di Cesari agl'imperadori di Roma: e fra i re de' Parti molti furono chiamati Artabani (Artabbi): ma qual d'essi attendesse ai trastulli accennati dal Rosa, non so.

- 88 Satrapi: Sat. V, n. 18. Catoni: Satira II, n. 121. Senocrate, filosofo greco, di continenza e freddezza proverbiale.
- 89 Machiavello: Sat. II, n. 117. Mattei, Giovanni e Marchi; gli apostoli evange-listi.
  - 90 Aristarco, Sat. VI, n. 32.
  - 91 Licurgo, legislatore degli Spartani. (Salvini.) Traiano, onorato dal Senato romano del titolo d'ottimo principe. (Salvini.)
  - 92 Solone, poeta e filosofo, legislatore degli Ateniesi.
  - 93 Marsia satiro sfidò Apollo a gara di canto; e fu da lui scorticato vivo.
    - 91 Loangi e Anzichi, popoli barbari,

antropofagi ovvero mangiatori di carne umana. (Salvini.)

95 Salmoneo, re d'Elide, che voleva fare da Giove tonante, andando in carrozza sopra un ponte di bronzo, fu fulminato dallo stesso Giove: simbolo de'principi superbi. (Salvini.)

96 Atlante sosteneva su le spalle il cielo e la terra. — Procuste, assassino di Trinione, ucciso da Teseo.

97 Achille: vedi sopra n. 43. — Tersile, sciancato, il più vigliacco e maldicente de'Greci che furono intorno a Troia, bastonato da Ulisse: vedi Iliade, II.

98 Lieo, vino; da un soprannome di Bacco, dio del vino.

99 Nabatei, popoli dell'Arabia: vorrà forse dire, più che arabico, cioè strano e cattivo bene. (Salvini.) — Ruffino, eunuco consigliere e traditore dell' imperator Onorio.

100 Parti, popoli dell'Asia; Etiopi, dell'Affrica.

101 Non pare che si trovi in Esopo que-

sta favola: ma tutte di questa razza si chiamano d'Esopo. (Salvini.) — Del Canopo, cioè dell'Egitto, prendendo una bocca del Nilo per tutto l'Egitto. (Salvini.) È messa a capriccio la scena dell'apologo: come fu notato più sopra a proposito della Zelanda.

vano, con gran pericolo delle persone, le missioni nel Giappone. — Pasquino, vedi sopra, n. 44.

# SATIRA QUINTA.

### LA BABILONIA.

# TIRRENO ED ERGASTO.

#### TIRRENO.

Ecco l'alba che torna in braccio a Fosforo, E del mio vano affaticar si ride, Chè un pesce sol non prenderia nel Bosforo.

Gite alle forche omai, trappole infide, Nasse, gorre, bilance, ami e tramagli,<sup>2</sup> Se ad ogni altro che a me la sorte arride.

Adulatori rei de' miei travagli, Vi sprezzo vi calpesto: all'aure all'onde Rimanetevi qui scherni e bersagli.

E voi bugiarde e lusinghiere sponde, Lungi lungi da me! gitene in bando, Delle speranze mie Scille profonde.<sup>8</sup>

#### ERGASTO.

Ferma, olà, pescator! se vai gettando Gli stromenti così del tuo mestiero, Per l'avvenir tu pescherai nuotando.

Qual doglia, qual pazzia, qual dio severo Ti sconvolge la mente e appanna i lumi, E i pesci ti trasporta entro il pensiero?

#### TIRRENO.

Solo per me sono infecondi i fiumi Gli stagni e i mari; e per lo mio cordoglio Non hanno occhi le sfere, orecchie i numi.

Lusingarmi di nuovo io più non voglio: Chi infelice mi vuol, ride ai miei lai; Chi giovar mi potria, senso ha di scoglio.

Sempre fisse per me solo ne'guai, Per trafiggermi ogn'or, stelle severe, Vibra la vostra luce acuti i rai:

Ed avete là su nell'ampie sfere (Forz'è pur che a'miei danni oggi il ridica) Per la gran ferità volti di fere.<sup>4</sup>

Lo sapete ben voi, senza ch'io 'l dica, Se nell'andar precipitoso al senio <sup>5</sup> Sotto gli occhi mi muore ogni fatica. Perde la sua virtù meco l'ellenio; Nèl'eufròsino <sup>6</sup> mai, che il gaudio accresce, Ebbe valor di rallegrarmi il genio.

Sia pure in cancro in scorpïon o in pesce<sup>7</sup> Il sole a favor mio là su nell'etra, Il mestier del pescar non mi riesce.

Rito licio a mio pro nulla m'impetra; Sacrificio tionèo <sup>8</sup> non è possente Della sventura mia franger la pietra.

Un giorno sol non m'apparì ridente: Dov'io sto, dond'io passo, ov'io mi volgo, Trovo materia a divenir dolente.

Destinato a penare, in me raccolgo Tutte dell'astio le bevande amare, Sol perchè anima e cor non ho di volgo.

Voi non mi conoscete, o genti avare; Fo il pescator; ma il genio mio sarebbe Di far altri pescar non io pescare.

Più d'un Zoilo i miei gesti incenserebbe. Se risplendesse a me miglior ventura; E l'invidia latrar non s'udirebbe.

Or che fate là su voi che la cura Di dispensar avete e pene e premi E governate il fato e la natura? Come accordate si diversi estremi, Che il giusto mai non abbia aura gioconda, E che mai del gastigo il reo non temi?

Come soffrite di veder l'immonda Setta del vizio andar fastosa e impune E colonie fondar per ogni sponda?

Come a vista del ben languir digiune L'anime grandi, e in man de'parasiti La copia rovesciar delle fortune?

Restano i buoni in osservar storditi Su le Danai grondar nembi di gioia, Gastigar Giobbi, e fulminar Stiliti. 10

Verrebbe ai sassi di gridar la foia; Mormora un Citarella, e s'arricchisce; Il Franco<sup>11</sup> a pena parla, e dà nel boia.

E v'adirate poi, se illanguidisce Di voi la stima, se a ragion per tutto L'uom l'opre vostre critica e schernisce.

Sol de'travagli miei, sol del mio lutto La vostra rabbia s'alimenta e pasce, Nè vuol veder di mia costanza il frutto.

Intervallo non hanno in me l'ambasce, E, fatte eterne le mie doglie intense, Nato a pena un favor mi muore in fasce. Sempre il vostro furor tardi si spense; E le piaghea saldar di mie disgrazie Altro ci vuol che dittamo cretense. 12

Quando quando sarà che paghe e sazie D'odio vi vegga, e pria del mio ferètro Mi secondino un di fide le grazie?

L'aver sortito un volto austero e tetro Dalla comune simpatia m'ha telto, E il libero parlar mi tiene in dietro.

Non ti dolere, o Focion del volto 18 Burbero; chè del pari andar possiamo, Se da disgrazia uguale anch' io son colto.

Par che del seme io sol non sia d'Adamo, Se dell'empio Saturno infausto e pigro, Di tutti i mali suoi sembro il richiamo. 14

Io non so come in gel non mi trasmigro Nell'osservar che questo fiume ancora Fatt'è per me l'Asfaltide e l'Anigro. 15

#### ERGASTO.

Che borbotta costui? La luce indora Già de'monti le cime; olà, fratello! È sorto il giorno, e tu trasogni ancora? Qual grillo ti svolazza entro il cervello?

Qualgrillo ti svolazza entro il cervello: Sei briaco, sei scemo o pazzo affatto, Che le reti così mandi in bordello? Tu sospiri, tu taci; e stupefatto Straluni gli occhi al ciel, batti il calcagno, Da' sensi insieme e dalla mente astratto.

#### TIRRENO.

E chi sei tu che parli e del compagno Vai spiando i segreti? e che s'aspetta A te la mia disgrazia o il mio guadagno? ERGASTO.

Io mi son un cui la pietade alletta A cercar la cagion de'tuoi deliri, A consolar il duol di tua disdetta.

Perchè dunque il furor volgi e raggiri In chi nulla t'ascolta, e con gli ordigni Dell'esercizio tuo così t'adiri?

### TIRRENO.

Perchè per mezzo lor gli astri maligni M'hanno fatto penare ai caldi ai geli, Lungi da me torcendo i rai benigni.

E non vuoi ch'io mi dolga e mi quereli, Quando vi son più pescator che pesci, Nè vario sorte ancor ch'io vari i cieli?

Tu pretendigiovarmi, e il duol m'accresci; E se per uomo veritier mi stimi, Bile alla bile mia tu aggiungi e mesci. Che val ch'io sia de'pescator fra i primi, Se, o che nasca o tramonti il dio di Carno, <sup>16</sup> La sorte mi convien seguir degl'imi?

Sontant'anni ch'io pesco; e sempre indarno Le reti ed i sudor gettai ne'mari Della schiava mia patria e in riva all'Arno.

Abbandonati poi quei lidi avari, Qua venni a mendicar tanto di spazio Da collocar del mio tugurio i lari.<sup>17</sup>

Ma la mia sorte rea per maggior strazio Nelle mani d'un Satrapo <sup>18</sup> mi pose Pari nell'avarizia a quei del Lazio:

E le maniere sue spilorce e esose A mie spese veder mi féro a prova Che naso ei non avea da fiutar rose.

Una fuga sì lunga a che mi giova, Se ogni ciel contro me tempesta e freme, Se una disgrazia qui l'altra mi cova?

Ma giacchè tanto l'altrui mal ti preme; Perchè la sorte, udir bramo da te, Sia così parzïal di teste sceme.

#### ERGASTO.

Questo è un difficilissimo perchè: Nessun mai giunse a saper la cagione Perchè tanto agli stolti amica ell'è. Ella sprezza ogni legge ogni ragione, E il male con il ben mesce e confonde, Senza guardare in faccia alle persone.

Son le cabale sue troppo profonde; E col saper di lei strano e fanatico Il nostro, fratel mio, non corrisponde.

Veggo che di Babel<sup>10</sup> tu non sei pratico Chè altrimenti, per dio, non ti dorresti Dell'influir di questo ciel lunatico.

Che ti abbatta la sorte e ti calpesti, D'esser uomo da ben uomo onorato Son argomenti chiari e manifesti.

Ma, s'io ti vegga un dì ricco e beato Più di quanti fur mai sotto la luna, Dimmi il nome e la patria onde sei nato. TIRBENO.

Di Partenope in seno ebbi la cuna; Ma la Sirena che m'accolse in grembo Non potè addormentar la mia fortuna.<sup>20</sup>

Dal mar che bagna a quelle spiagge il lembo Di Tirreno ebbi il nome, e, a quel ch'io veggio. Col nome ancor d'atre tempeste un nembo.

E per mio cruccio eterno e per mio peggio Vidi nel suol natío stimar proteggere Più d'un uomo un cavallo di maneggio; Arrecarsi a viltade il bene eleggere: E la baggiana sua schiatta più nobile Aver vergogna d'imparare a leggere:

Chiamar pedestre e condannar d'ignobile Chi non è de'suoi Seggi e suoi Capitoli: 21 E s'io membisco, il ciel mi renda immobile:

Svolga chi non mel crede i suoi gomitoli; Sempre il suo genio troverà disposto Di darsi a rubba i principati e i titoli.

Dal detto universal non mi discosto: Otri son pien di vento, ad ogni vista Nazione di gran fumo e poco arrosto;

E altero nome sol ci vanta e acquista Chi più d'aspide ha il cor gonfio di boria, E chi più morti e bastonati ha in lista.

Patria serva dei servi, e che si gloria Del giogo vil che strascinando va, Odioso oggetto della mia memoria:

Io non voglio tradir la verità, Resa si è presso ognun ridicolosa Per la soverchia sua credulità.

Dell'italico Omer la gloriosa Urna venero anch'io, e a quella appresso Di Sincero 22 e Filen l'urna famosa. Ma a chi piacer può mai mirar l'eccesso Delle sue tante vanitadi e abusi? Dal nobile il plebeo svenato e oppresso?

E se vanta i Cantelmi e i Terracusi Gli Avali<sup>23</sup> al par de'Sciproni e Mari, Quai dalle lodi mie non sono esclusi;

Per dio, che nutre ancor di temerari Un numero infinito, in contrappeso, Una scuola di ladri e di sicari.

Onde da giusto sdegno ed odio acceso La rinunzio per sempre, e più non curo Tra i cittadini suoi d'esser compreso.

Così voglio, prometto, e così giuro. Per tutto è Dio, nè può mancar sollievo A chi la libertade ha per Arturo.<sup>24</sup>

A chi nulla mi diede, io nulla devo: Lascio ad altri gustar le simpatie Del Posilippo suo del suo Vesèvo.

Cercherò fuor di lei le glorie mie; E lontan dalle sue magiche arene Rintracciar di Stilpon <sup>25</sup> spero le vie.

Son sordo ai vezzi delle sue Sirene; Schivo e aborro i suoi gusti, odio il suo nome: Trova patria per tutto un uom da bene. E tu chi sei? come t'appelli, e come Vivi in questo paese, ove si fanno Pria che candido il cuor bianche le chiome?

Io qui nacqui in Babelle: un lungo inganno Schiavo mi rese; e condannommi in corte La speme infida ed il desio tiranno:

Ed in questa prigion tenace e forte Piansi più d'una volta: ind'imparai Colla pazienza a disprezzar la sorte.

A un Califfo servendo in me provai Che il premio ha l'ali, e che però la fede, C'ha la catena al piè, nol giunge mai.

Ma spera in vano in aspettar mercede La verde età: dell'ambizione estinta Il pentimento al fin s'è fatto erede.

Così dal duol già superata e vinta La sofferenza mia, lasciai la reggia E la grandezza sua bugiarda e finta.

Là sì che si calpesta e si dileggia L'avvilita bontade, e sol s'apprezza Chi su 'l volto mentito il cuor falseggia.

Se tu vedessi un dì con qual fierezza Colà scherzi fortuna, affè, che poi Ti dorresti di lei con meno asprezza!

#### TIRRENO.

Chi va cercando sol premi d'eroi, Per sentieri sì duri è ben che peni: Il callo del desio chiama i rasoi.

Ma perchè in me sfogar tutti i veleni Tutti gl'influssi atroci il ciel villano, Se di modestia umíle i voti ho pieni?

Altro non chiesi mai che viver sano; E ne giubila il cuor nè mi vergogno Di guadagnarmi il pan di propria mano.

A golosi bocconi io non agogno: Chi va con fame a mensa e stracco a letto, Di piume e di savor non ha bisogno.

È del mio genio ogn'or cura e diletto Seguir l'orme di pochi, e solo studio Che mi si legga in volto il cuor c'ho in petto.

So che ogn'influsso reo lieto ha il preludio; Ma non deve temer sorte indiscreta Chi coll'ambizion fatto ha il repudio.

E se Cecubo o Chio, Metinna o Creta <sup>26</sup> Non calcan le vendemmie al mio bicchiere, L'onda pura del rio non mi si vieta.

Dómo gli affetti miei; cerco tenere Soggetto alla ragion senso che freme, Nè fo passo maggior del mio potere; Onde pullula il mal spegnerne il seme, Contro l'armi del vizio esser gagliardo, E in cose certe radicar la speme.

Negli eventi futuri io fisso il guardo; Chè nulla giova il rallentar la corda, Quando l'arco di già scoccato ha il dardo.

Vinco del posseder la voglia ingorda Col pensare a'Sichei;<sup>27</sup> e ogn'or mi sforzo Sbandir da me ciò che dal ver discorda.

Col contentarmi, ogni disastro ammorzo; E se sventure mai scorgo da lunge, Virtù di sofferenza al cuor rinforzo.

So ben che solo a quel palpita e punge Il cuore, e mena i dì foschi e tremanti, Che desia d'esser ricco e non vi giunge.

Odo i detti ben io de' Crati e Bianti, 25 Chè chi naviga il mar delle ricchezze Porto non ha che di sospiri e pianti.

Di cieca frenesia son debolezze, Fallaci sogni d'animo imprudente, Cercare, ove non son, le contentezze.

Quando di troppo umor gonfio è il torrente, Torbide ha sempre l'onde: io, per recidere Le tempeste del cuor, medito il niente. Dalgran savio d'Abdèra imparo a ridere; Apprendo da Chilone il parlar poco; E m'insegna Anacarsi 29 il fasto a uccidere.

Io so che l'uom della fortuna è un gioco, E a far che mai gloria mortal mi domini Mi figuro il sepolero in ogni loco.

D'altro non prego i dèi nè chieggo agli uomini Che smaltir le mie merci; e a tale istanza Forz'è che in vano e gli uni egli altri nomini.

Tanto solo desio, quanto abbastanza Serve al bisogno: e questo fiume infame Porta delusa al mar la mia speranza.

E pur qui tanti sorti dal letame, Del putrefatto vizio orridi vermi, Esche ci han trove da saziar lor brame.

Quanti approdare io ci ho veduti inermi Pescator di ranocchie anguille e sarpe, Tramutare in curuli 30 i palischermi!

E quanti, oh dio, senza camicia e scarpe Portò qui il fato, e di Ramnusia a scorno <sup>31</sup> Oggi mangiano al suon di cetre e d'arpe! Infiniti fur quei che ci pescorno

L'obolo di Palete ed il pesce elope, L'anel di Gige e d'Amaltea 32 il corno: E quanti, al par del sposo di Penelope, Nausìcaa c'incontraro, e nell'Eufrate Più che nel mar d'Eubèa, l'osso di Pelope.38

Cento e mille additar potrei barcate Di Vatini e Nervei,<sup>54</sup> ciurme di scrocchi Che ci fer grosse pésche e sbardellate.

Quante volte vorrei non aver occhi, Per non mirar ben spesso in questo suolo In numi tramutar zecche e pidocchi!

Lo sai ben tu quei che sbalzaro a volo Dalla cucina al soglio, e dalla scopa Giunsero a star de' porporati al ruolo.

Credeva sol fragilità d' Europa Prezzar canaglia: ma qui ancor ridendo Trovano incenso e Celicone e Iopa. 35

E, ad onta ognor del mio destin tremendo, Quanti vie più di Galba o Timoteo 36 Vi pescano la sorte anco dormendo!

Tealdo il sa e sallo Gadareo, Sprovvisti d'aura onor senno e biscotto, Quando fido fu a lor quest'Origeo.<sup>37</sup>

Per queste rive solo empion di botto I ghiozzi le cirigne ; e senz'oltraggi Vi tresca un Davo<sup>88</sup> e sguazza un Scarrotto: E con smania de' giusti e orror de' saggi E a scherno delle lacrime ch'io spargo, Riserbati vivai ci hanno i malvaggi.

E senza, o quanti, la gran nave d'Argo Ci vantan l'aureo vello, e a braccia aperte Baciano ognor di questo fiume il margo;

E senza l'indagar zone deserte, Premendo lattee vie, ci hanno trovato De' Colombi e Cortesi<sup>89</sup> Indie più certe!

Quanti, oh quanti, quest'occhi hanno osservato Buttarci esca di vizi e trarne il bene, Con ami d'empietà pescarci il fato!

### ERGASTO.

Figliuol, quest'è l'Eufrate: onuste e piene Sol ne cavan le reti i più vigliacchi: Un uomo ben composto ara l'arene.

Qui gli Epïalti i Ballïoni e i Cacchi 40 Fan sempre vaste e smisurate prese E del pesce più grosso empiono i sacchi.

Ma quant'è che lasciasti il tuo paese E che volgesti a Babilonia il passo A respirar di lei l'aura scortese?

### TIRRENO.

Sono sei lustri omai, che stanco e lasso Su questo fiume perfido e mendace Quasi l'ira e il dolor m'han fatto un sasso.

### ERGASTO.

Fratello, io mi stupisco e mi dispiace Che in tant' anni che qui pratichi e peschi Non ti sii fatto a spese altrui sagace.

Insegnar ti dovrian gli esempi freschi, Senza cercar le cose arrugginite, Di questo clima i modi arcifurbeschi.

Piovono ai porci qui le margherite, E in tutti i tempi gli uomini migliori Col pane ci hanno una continua lite.

Come Tantalo ai pomi e Mida agli ori, 4t Stassi qui la virtude; e il vizio adopra Ad ogni suo voler grazie e favori.

Onde, se a voglia tua volger sossopra Brami quest'acqua e da te mai discorde, Metti le indegnità negli ami in opra.

# TIRRENO.

Tu mi giungi a toccar su certe corde Che alla lingua venir fanno il solletico, E il prurito del dir m'irrita e morde. Ma che? non oso in questo cielo eretico Narrar ciò che osservai: tacer bisogna, E roda il freno il mio cervel bisbetico.

#### ERGASTO.

Qual sospetto t'arresta o qual vergogna? Quasi che in te la libertà natia Ugna non abbia da grattar la rogna.

TIRRENO.

Il dire il vero al precipizio è via; E in questo suol tra due che parlin soli V' è per necessità sempre una spia.

#### ERGASTO.

Con questa libertà tu mi consoli: Ma non temer di me, sfógati pure; E s'io t'inganno, Apollo il di m'involi.

Assai meglio che a te, l'empie sozzure Di questo lazzaretto a me son note, Chè so gli scéli e le sue fogne impure.

All' offesa bontà lo sdegno è cote: Dunque a gara con me sfógati e parla, Chè l'impazienza omai mi accende e scote. Chiuso verme di doglia il core intarla; E son due cose che non ponno unirsi,

Aver la fiamma in seno ed occultarla.

#### TIRRENO.

Faccia il ciel ciò che vuol: già sento aprirsi Al sopito furor l'uscita e il varco, E il fervido desio sferzano i tirsi.<sup>42</sup>

So che l' Eufrate non saria sì parco Nè sentirei di povertà l'ingiuria, Se adular sapess'io come Anassarco.<sup>43</sup>

So che di premi non avria penuria, Se con Ambrio scrivessi o con Agellio 44 De'più ghiotti bocconi una centuria.

S'io fossi un bevitor pari a Novellio, Meco i Tiberii non sarian sì sordi, O se in pittura diventassi Arellio.<sup>45</sup>

Quanti vedresti seguitarmi ingordi Ed incontrar per me più d'un cimurro, S'io parlassi d'infamie e di bagordi.

S'io fossi, sentiresti altro sussurro. Nato, come Oryon, di piscio e sterco; Eroe sarei dello stellato azzurro.

Perchè rito non so Spintrio 47 o Luperco, Ogni promessa si risolve in ciancia, Ed urto in quel che aborro e che non cerco.

Potrei torre ad Astrea 48 stocco e bilancia, Se rimirasse in me la curia e il foro Schiena larga gran naso e bella guancia. Tant'è, lo vo' pur dir: s' io fossi un Sporo, (P Chi per non mi giovar tace e scilingua, De'lieti mi porria nel primo coro.

·E chi non vuol ch'io mi sollevio impingua, S'io consentissi a far la parte goffa, Impieghería per me più d'una lingua.

Fola non è d'Arlotto e di Margoffa: <sup>54</sup> Ai giorni miei più d'un bel detto ha vanto Un peto un rutto una correggia o loffa.

Vuota ho la borsa e lacerato il manto, Perchè mai Balbo<sup>51</sup> ad imitar mi diedi, Perchè ballar non so con Cleofanto.

Signor, che il tutto sai, che il tutto vedi, E che giovò porre nel capo il senno, Se studian questi ad erudire i piedi?

Perchènauseo obbedir de'tristi al cenno, Non mi passa il favor oltre la buccia, E l'ali per volar mai non impenno.

Con tappeto in finestra e la bertuccia Potrei giungere a stare in un baleno, S'io fossi Burattino o Scaramuccia.<sup>52</sup>

A questi tali amica sorte in seno Stilla elisir di nettare e di manna A chius'occhi a man piene a ciel sereno: Guida le reti sol, regge la canna A ceffi da galea, schiuma d'ergasti,<sup>53</sup> Avanzumi di chiasso e di capanna.

Numi, se tutte le fortune e i fasti Voi così dispensate, anch'io m'annovero Di Temocle e di Damaso ai contrasti.

Chi vi può contemplar senza rimprovero? O sia fame o sia pèste o pur sia guerra, Sempre l'ira di voi sfoga sul povero.

Chi non esclamería sin di sotterra, Veder gente da zappa e da procoi 54 Regger gli scettri e dominar la terra?

Son di Circe, 55 o Babel, gl'incanti tuoi: Quella diede agli eroi forma di porci, Ed a' porci tu dài forma d'eroi.

Le leggi del dover profani e torci, Mentre a' gradi sublimi e trïonfali Chiami i geni più vili e più spilorci.

Conosco ben tue simpatie fatali Di confettare e di candir gli stronzi, D'imbalsamare il fango e gli stivali.

Chiami grugnacci a effigiar ne'bronzi Da ritrar ne'boccali, e in aurei carmi Cantar somari ed erger pire ai gonzi. E, ad onta delle lettere e dell'armi,
Di barbieri caciari e schiumabrodi
I nomi scorgerai scritti ne'marmi.
Licurgo, se or dove sci tu che di lodi
E d'elogi sol quei festi plausibili,
Che furon per la patria arditi e prodi?
Ma fra tutti i costumi indegni e orribili,
Che fuggir mi farian di là dai Mauri se
E che certo qui sono incorreggibili;

Veder lombrichi duellar co'tauri,
Le cicale sfidar i rossignoli,
E star le zucche a tu per tu co'lauri;
Nulla cedere ai cedri i cetrioli,
E coll'aquile eccelse e gloriose
Concorrere gli allocchi e gli assiòli;

Le malve e ortiche conculcar le rose, Ed a man dritta gli asini da stanga De'Baiardi 58 alle razze generose;

Tutto giorno sentir la sporca fanga Millantar di candore, e incensi ed archi A fronte della clava <sup>59</sup> ambir la vanga; De' Polignòti al par gir gli Agatarchi,

E co'Ciri i Calvisi smemorati,60 Colle clamidi in riga i saltambanchi.

247

A piè di questi colli e in seno ai prati, Da stronzi muffi da ciabatte e stracci Nascono al par de' funghi i principati.

E questa è la cagion che se l'allacci L'immondezza che il fato alza e solleva, E che una ciurma vil tanto la spacci.

Convien che a mio dispetto io me la beva: Talun vassene a letto un Tataianni,<sup>61</sup> E la mattina un principe si leva.

Or come può saper un barbagianni, Che a pena governar potria la stalla, Librare il bene ed evitare i danni?

Quando ci penso, il capo mi traballa: La feccia che devrebbe andare a basso, In quest'acque, per dio, vien sempre a galla.

Del destino mi dolgo a ciascun passo, Ch'affamati avoltoi dàcci in governo Senz'adoprarvi mai squadra o compasso.

Di queste avide Arpie figlie d'Averno, Divenuto il denaro unico nume, Diventiamo ancor noi ludibrio e scherno. Indarno a questo suol turgido fiume

Porta fecondità, se l'inumane Razze ci fan mangiare il fracidume. A che poscia cercar con arti strane Come la pèste generossi e dove, Se l'origine sua nasce dal pane?

E pur dormono i dèi e in mano a Giove Strali non porta più l'augel ferino, 62 Nè più l'armata destra Astrea non muove!

Coși di questo secolo meschino Ricorderan per principi gl'inchiostri Più d'un Ermone e più d'un Bertoldino.68

Siamo in somma infelici: i tempi nostri Non producono eroi, come i vetusti: La vergogna arrossire oggi fa gli ostri.

Colma è l'etade mia sol di Procusti: 64 E per le cetre dé'Virgili e Omeri Vuota è d'Achilli e sterile d'Augusti.

Cerca pur quanto sai lidi stranieri: Non ha il mondo Alessandri; e sto per dire Che più seme d'eroi non han gl'impèri.

Lungo tempo è che tenta il mio desire D'incontrarsi in un cor degno d'elettro 63 Per favellar di lui pria di morire;

Che, ben ch'io sembri d'un Teon lo spettro, Saprei da Grazie travestir l'Erinni E delle reti al par trattare il plettro; E per le vie de'Pindari e Corinni 66 Più d'un nome ardirei vago di laude Forse eternar col balsamo degl'inni.

Castighi il ciel labro che adula e applaude Talor per prezzo a un'animaccia enorme Ingrandita dal caso o dalla fraude:

Pria morirei, che mai seguir tal' orme: Sol per gli spirti immacolati e grandi Ho lode e a schietto cor lingua conforme.

Quanti additati son per memorandi Uomini al tempo mio perversi e indegni, Che per l'infamie lor son ammirandi!

E quanti vidi in apparenza degni D'aureo diadema e celebri in eccesso, Che inalzati a imperar non diero ai segni!

Calza giusto a proposito il successo Degli Efesini, i quali a loro costo Questo gran vero un di viddero espresso.

Fu dai senato loro un di proposto Di far nella cittade un tal colosso, Che in eminente sito andava esposto.

Ci messe lo scultor l'arco dell'osso In guisa tal, che in pubblico e in disparte Da tutti era lodato a più non posso: Chè, osservata la statua a parte a parte, Dal grido universal restò concluso Ch'ella era il mostro e lo stupor dell'arte.

Ma quando alzossi il gran colosso in suso Svanì la perfezione e la bellezza, E il concetto comun restò deluso.

La lisciatura sua la morbidezza La troppa finitura e diligenza Cangiò in difetto la soverchia altezza.

Il non far distinzion nè differenza Dal pubblico al privato, è buassaggine : Remora de'balordi è l'apparenza:

Chè del giudizio uman la dappocaggine Talor balza all'in su certi Margutti, <sup>67</sup> Che, giunti che vi son, danno in seccaggine: Ed è proverbio omai che il sanno i putti; Benchè infiniti a dominar s'accingono.

Benchè infiniti a dominar s'accingono, Del principe il mestier non è da tutti.

Quindi è che i nomi lor non mi lusingono; Son gli eroi di Babel pari ai cipressi, Quanto più vanno in su, più si ristringono. Forz'è che ognun la verità confessi.

Forz'è che ognun la verità confessi : A chi non diede il ciel genio signore, In ogni stato li vedrai gl'istessi. Chi fia quell'Argo a cui darebbe il core Mostrarmi un Tito in questi tempi infetti,<sup>68</sup> Qual posto in alto diventò migliore?

Gran sciocchezza è fidarsi in belli aspetti: I principi son simili ai meloni; Molt'i scipiti son, pochi i perfetti;

E spesso quei che a noi sembran Soloni <sup>69</sup> Han manco testa che non hanno i grilli; Somari con le pelli di leoni.

Io non mi vo'scompor con urli e strilli: Quanti potrei farti veder col stringere, Che passan per diamanti e son berilli.<sup>70</sup>

Ma ritorniamo a noi. Saper ben fingere Qui si stima virtù: fede e modestia In alto mai non ti potranno spingere.

Se avrai manco dell'uom, più della bestia, Le stelle teco non faran da talpe, E diverratti gioia ogni molestia.

Varcherà la tua barca Abila e Calpe, Se l'arte avrai di Pamfila vegliarda 71 O se il segreto insegnerai di Salpe.

Se tu avessi per sposa una bastarda Di qualche S..., in Babilonia Teco la sorte non saria infingarda.

Io non so gli usi della vostra Ausonia: Se i libri qui averai d'Astranassa, Pésca c'incontrerai più che sidonia.72

D'altro che lasche colmerai la nassa. Se ti dà il cor per l'usciolin segreto Condurci or la puttana or il bardassa;

Chè più d'ogni altro è qui felice e lieto Chi le vie del bordello e i liminari Da fanciullo imparò per alfabeto.

E mostrar ti potrei ne'lupanari De'Satrapi i ritratti, e i signorazzi Fatti del chiasso i numi tutelari.

Cinto è ogn'or da corteggi e da codazzi Chi musica ha la moglie o le sorelle; Chè la fortuna anch' essa ama i sollazzi.

Në quest'uso è piovuto or dalle stelle: Il metter sotto la consorte e i figli È costume antichissimo in Babelle. TIRRENO

Più tosto che seguir sì rei consigli, Per la fame mangiar mi vo'le polpe E stentar tra gli affanni e tra i perigli. So che al mondo apparir faria le colpe

Vere e vive virtù chi congiungesse Col cuoio del leon quel della volpe. E se il mio genio ad imitar si desse La seppia e il polpo,<sup>73</sup> goderei più comodi Che la mia lealtà non mi concesse.

Chi desia non marcir servo agl'incomodi, A dir rosso il turchino e chiaro il fosco Spesso convien che la sua lingua accomodi.

Esser muto bisogna e sordo e losco: E chi genio non ha di far la scimia, Lasci Babele e si ritiri al bosco.

Qui non è del mentire arte più esimia, Del simular più fertile semenza, Dell'adulazion più certa alchimia:

Finger bisogna il santo in apparenza, E col goffo egualmente e coll'accorto Parlar sempre di cielo e di coscienza.

Quanti vedrai col volto serio e smorto Nel tempio sospirar senz'intervallo, Pianger e salmeggiare a collo torto:

Ma poi, se avessi di Micillo il gallo, Con maniera mostrar vorria più valida Quanti Encrati e Gnitoni <sup>74</sup> entrano in ballo.

Faresti, nel mirar, la faccia pallida, Più d'un forte Sanson, d'un giusto Davide Arder per Bersabea, languir per Dalila; 75 Lupe e zittelle scostumate e gravide, Con i lor vezzi studïati e teneri, Allacciar tracollar l'alme più impavide.

S'oprassi anch'io come Daniel le ceneri, Quanti ne'santuari orme di Lamie Additar ti vorrei, d'Adoni e Veneri!<sup>76</sup>

E senz'arti trattar Cumane o Samie, 77 Far ti vorrei veder per i casini De'modi del peccar l'ultime infamie.

Se potesser parlare i carrozzini, Le vigne i gabinetti e le lanterne, Le scarpe della notte e i berrettini; Credini che le stufe e le taverne

Son meno indegne, ed in bordel si sfugge Quel che fan questi entro le stanze interne.

Sia maladetto chi di qua non fugge! Chè il soffrir è follia, non è virtute, Ove mendica la bontà si strugge.

E maledetta sia la servitute, Che il meglio dell' età logra e disperde Per sentier di napelli e di cicute! 78

Troppo di questo suol fallace è il verde; E con strazio immortal provo e discerno Che il seme in lui d'ogni valor si perde: Troppo efimero ha il riso e il duolo eterno E di troppe malle quest'aria è pregna, E i vaghi elisi<sup>79</sup> suoi tempre han d'inferno.

E sol quegli ci danza e grazie segna, Che meglio Marco Nestore emulando Or questo or quel di contraffar s'ingegna.

Non manca già chi, lettere formando Senza nome, al buon nome apporti scredito, E l'innocenza altrui vada infamando.

Nè ad altro par che sia più acceso e dedito Oggi il maligno: ma, per dio, bisogna Che sia pazzo o c...... chi gli dà credito.

E pur chi se l'allaccia e chi si sogna, Di far figura un di più che sovrana, Sdrucciolar l'ho veduto in questa fogna. ERGASTO.

Si vedon pure in questa terra insana Stolti giudizi; e in manti senatòri Più d'una testa scimunita e vana.

Son questi liti, amico, i dormentòri Ove sognano tanti ad occhi aperti, E de'cervei più ardenti i purgatòri;

I laberinti degl'ingegni esperti; Le lime i corrosivi delle borse; Del piè della grandezza i calli incerti. Lo sanno quei che queste rive han scorse, Se il voler qui pescare è van disegno Per chi dalla virtù l'orme non torse.

Chi furberia non ha, fugga l'impegno:
Pasta ed esca ci vuol più che melata,
Ami d'oro, aurea rete, e doppio ingegno:
Ed è cosa già trita ed osservata,
Che mai di pescagion v'empl la zucca
Gente di buona mente ed onorata.

Queste righe frugar non è da Giucca; E sappia pur chi di pescarci è vago, Ch'artifizio ci vuol da volpe cucca; 80

Troppo al Lerno son pari eal Curio lago, E del Gallo assai più strane e funeste All'acque, ai pesci uguali al Zimatiago.<sup>81</sup>

Vanta l'Eufrate anch'ei le sue tempeste: Del galantuom non è questo il Perù, \*2 Nè un vero amor mai quest'arene ha peste: E benchè noto sia oltre il Pegù.

E benche noto sia oftre il Pegu, Resterei con gran scrupolo a non dirti Ch'è un Gange al vizio un Lete alla virtù. 88 Tra i dirupi del Tànai ispidi ed irti Vattene nur là nel pages spitico 84

Vattene pur là nel paese scitico, 84 Chè qui sol troverai vortici e sirti. In questo flume chi non è politico
Non pensi di pigliarci una saracca:
A chi Proteo 85 non è, l'Eufrate è stitico.
Inoltre, emulo al Nilo, il bue la vacca
Ha per sue deità; geni sì ingrati,
Che al merto mai non donèrebbe un'acca.
E questi lidi suoi sempre annebbiati

Altro non son, che fumo de'sospiri D'un infinito stuol di sventurati.

Nulla cur'io che contro me s'adiri Questa cloàca vil del vituperio, Cocíto<sup>80</sup> di schifezza e di deliri.

A quanti qui con barbaro improperio, Quando l'ombra per tutto i vanni ha stesi, Questo fiume servi di cimiterio!

Quanti segni di stupri e sozzi arnesi Si lavano in quest'onde! e parti e aborti, Di pesci invece, i pescator ci han presi?

Quanti Pelori è Palinuri accorti Si perdéro in quest'acque empie e tiranne, E Tifi naufragaro in questi porti!87

Di questi salci all'ombra e delle canne Trovan liet'esca i corvi ambrosia e latte Le sporche anguille e a posta lor le manne. E smagrar sempre più per queste fratte Coi cigni al par l'aganippée sirocchie,<sup>88</sup> Ed ingrassarci sol rane e mignatte;

E l'Olimpie le Clelie e le Vannocchie, 89 Intente a mercantar palli e diademi, Ne' sacrari pescar con le ginocchie;

E ad irritar gli sdegni ai Menademi 90 Sfacciate andar per queste rive in giro E la gloria avvilir de'più supremi:

Prendere, in mend'un lampo e d'un sospiro, La troppo oggi adorata ipocrisia Le porpore che già smarrite ha Tiro. 91

Vo' confessar la debolezza mia, Nell'osservar come si regga, io temo, Di repubblica un misto e monarchia.

Qui vedrai navigar con duolo estremo I saggi alla sentina, i scemi in poppa, Ed al timon chi star dovrebbe al remo;

Con l'umiltà gir la jattanza in groppa, E in maschera d'Elia Bonzi e Pimandri <sup>92</sup> Servir di braccio alla bugia ch'è zoppa:

Claudi in sembianza andar d'Anassimandri, Da pellicani e da pastori i lupi, Fochi e Rufin da Fabi e da Alessandri: 98 E le truppe de'Didi, animi cupi, Favellar da Catoni e oprar da Clodi; 94 Millantar fedeltade e ordir dirupi.

Nell'osservar sento infiammarmi agli odi, D'Acabbi e de'Busir le discendenze Starvi senza timor de'Bruti e Armodi: 28

Di stato la ragion por le semenze Delle carote, e a man con l'interesse Piantarle su '1 terren delle coscienze;

Del bel tempio d'onor le vie dismesse; Il fasto intento a fabbricar carrozze; Chiuder scuole e licei, e aprir rimesse.

E pur forz'è che il soffra e che l'ingozze; Con li meriti altrui, con l'altrui robbe. Star l'ignoranza in pappardelle e in nozze.

Vi perdería la flemma insino un Giobbe: Si nega al savio al fido un tozzo un straccio: Vuotansi al Truffaldin le guardarobbe.

Io non ho che un sol core un sol mostaccio: Delle forche i rifiuti e i più protervi Son quei che ci hanno il passo lungo e il braccio.

Gli abusi qui son già trascorsi ai nervi: Han manco foia i grandi della Spagna, Che in Babel gli artigiani i birri e i servi. Questa questa è l'idea della cuccagna; L'asilo de'Clearchi ed Artimoni, 96 Ove chi studia men più ci guadagna;

Il lardellato ciel de' Paniconi, Ove a galla al butir vanno i tortelli E su'l cacio grattato i maccheroni:

Qui le civette cacano i mantelli, Ed insino a color che non han testa Piovono le trare ed i cappelli:

Qui raspa e canta con purpurea cresta Chi bisogno avería del catechismo, E dogmi e leggi a suo voler calpesta;

E sotto un ciel infetto d'ateismo, Cinto di gioie il crine, il piè di socco, Rintraccia d'Epuloni 97 ogni aforismo.

E per voler d'un nume o cieco o sciocco Conferír grazie e fabbricar decreti Con man grifagne e con cervel d'allocco;

E deridendo scrupoli e divieti, Incensati incensar Lesbino e Taide, Adorati adorar Clisofi e Aleti: 98

Con prescritti dettami e bocche laide Sbandire ed odrar lingua che cerca Ragionar di sepolcro e di Tebaide;<sup>99</sup> E aver la grazia lor sempre noverca Chi di ventre o braghetta ad ogni punto Di fargli favellar non gli ricerca.

Già mai dal ver mi troverai disgiunto: La maggior di costor faccenda o impiccio Studiar la Pipa e leggere il Panunto. 100

A narrartelo solmi raccapriccio; Spender, scordati de'lor tozzi antichi, Un patrimonio intero in un pasticcio;

E in faccia de'languenti e de'mendichi L'innesto ritrovar del piccion starna, E pillottarlo poi co' beccafichi:

Quindi è che il duol sempre più in me s'incarna: Di petto di fagian far le salsicce, E girne poi con faccia austera e scarna:

E con reti più certe e più massicce, A stabilirsi una futura calma Chirografi pescar con le graticcie:

Non aspirar ad altra gloria o palma Che del solazzo, e aver per ciancia o apologo Ciò che dopo di noi sarà dell'alma.

E so, bench' io non sia vate od astrologo, Che ognun qui studia in diligenza eccedere D'aver migliore il cucco che il teologo. Bisogna in somma serrar gli occhi e cedere E dir che quanto a Babilonia aggrada Tutto a spese si fa del nostro credere;

Che qua s'è trovo il ver sapon, la strada Di cancellar di povertà le macchie, E mondi aver senza sfodrar mai spada:

Minchionar col cra cra come cornacchie, Mentir co' cieli, ed appettar ai popoli Fole chiacchiere ghigni e pataracchie;

E con facciacce da Costantinopoli, 101 Col farem col direm de'primi posti, Di speme ingravidar stati e metropoli;

E liberi dal far conto con gli osti, A scherno e in barba de'legati pii, Viver più carnevali e ferragosti;

E, se più in dentro gli ricerchi e spii, Senza gli augei d'Annone, 102 e pari ai Bussi, Attributi usurparsi uguali a' dii;

E lungi affatto da sinistri influssi Goder entro gemmati tabernacoli Da più mondi spremuti i gaudi e i lussi.

Tralascio pur d'interrogar gli oracoli: Qui la sorte compone e rappresenta In compagnia del caso i suoi miracoli.

#### TIRRENO.

È ver: ma, quel che m'ange e mi spaventa Chi ci vien uom da ben si parte un tristo. E spesso il tristo assai peggior diventa.

#### ERGASTO.

Ed io lo so, che in questi lidi assisto: Quanti colmi di Dio, pieni di zelo, E zelo e Dio di rinnegar ci ho visto!

O Babelle, o Babel! non sempre il cielo Di bambagia compon sferze e flagelli, Nè sempre i dardi suoi tempre han di gelo.

Pensier forse sariano assai più belli, I costumi addrizzare e non le strade, Riformar l'ingordigia e no i capelli;

Sbandir le simonie la vanitade; La giustizia avvivar che ormai perisce; Prender a sollevar la fè<sup>\*</sup>che cade.

So che il detto divin mai non mentisce: Non dura il riso al labro del perverso, E degli empi la speme in fior svanisce.

Mirami quanto sai con occhio avverso, Chè più presto abitar vo'tra le ciliche <sup>108</sup> Balze che da me stesso esser diverso. Tempo verrà che nelle tue basiliche Brindisi ti faranno in fogge varie Con i calici tuoi bocche sacrileghe:

E con bagordi atèi danze vinarie Profaneran le sacre tue divise Prostitute assemblee turbe sicarie:

E il fato stesso che a innalzarti arrise Quel diadema faratti in mille pezzi, Che la nostra credenza al crin ti mise;

E con sferza d'inedia e di ribrezzi, Vedrai mutarsi (e fia ch'altri trasecoli) I plausi in scherni, in vitupèri i vezzi.

A eternar tue delizie indarno specoli; Soggetto un di sarai d'atro coturno, E lo scheletro tuo spavento ai secoli.

Cangierassi il tuo Giove in fier Saturno: 104 E toccherai con man che il mio presaggio Non fu di gufo o d'altro augel notturno.

## ERGASTO.

Facciam core, o Tirren; mutiam linguaggio Con dir che, s'oggi hanno fortuna i furbi, Il non averne noi sia gran vantaggio.

Più non vo'che il mio cor s'agiti o turbi; Chè pochi ho visti in questo viver breve I lustri strascinar senza disturbi. La sofferenza ogni gran mal fa lieve E palesa fra i rischi e la disgrazia Che al vizio sol la povertade è greve.

Col poco l'uom da ben sue voglie sazia: Non più non più di questo fiume ingordo! Chè il ciel ci dona assai quando ci strazia.

Giova perder di lui ogni ricordo; Chè, quando fossi un Ettore secondo, 105 Se parli di virtù, l'Eufrate è sordo.

Fiume non fu giammai cotanto immondo, Poichè vi vengon baldanzose e liete L'immondizie a colar di tutto il mondo.

Butta butta pur via l'amo e la rete! Chè in queste rive sordide e meschine,  $\Lambda$  volerci pescare oro o monete,

Basta un capel di Ganimede o Frine. 106



- 1 Fosforo, voce greca, in latino lucifer, in volgare la stella diana o mattutina, in effetto il pianeta di Venere. (Salvini.)—
  Bosforo, vale passaggio o passo del bove, così detto dallo stretto del mare: intende del Bosforo Tracio ovvero di Costantinopoli (Salvini); fra il Mar di Marmara e il Mar Naro.
- 2 Trappola, si dice anche a una sorte di rete da pigliar pesce (Crusca): nasse, altre reti: gorre, reti fatte di vinchi: bitancia si chiama ancora una sorta di rete da pescare, di forma quadra, così detta dal modo di usarla (Crusca): tramaglio, foggia di rete per lo più da pescare. (Crusca.)
- 8 Scilla, voragine del mar di Sicilia di fronte a Cariddi, famose ambedue nella favola e nella poesia antica.

- <sup>4</sup> Alle costellazioni furon dati nomi di animali, come Leone, Orsa, Serpente, Aquila, ec.
- 5 Senio, decrepitezza, vecchiezza morbosa.
- 6 Ellenio, sorta di erba stimata da alcuni il nepenthes che Omero dice aver portato Elena dall'Egitto (Elenio, da Elena): quest'erba era creduta un rimedio per discacciare il pianto e il dolore. (Salvini.) — Eu/rosino, chiamarono gli antichi un'erba, della quale credevano che infusa nel vino avesse proprietà di svegliare o accrescere l'allegria in chi bevesse. (Plinio, St. nat. XXV, S.)
- <sup>7</sup> Nomi di segni dello zodiaco, per i quali passa il sole.
- 8 Rito Licio. Allude all'oracolo famoso d'Apollo in Patara, città principale della Licia: ove si traevano le sorti per sapere le cose future, e per mezzo di cedole l'oracolo dava le sue risposte. (Salvini.) Tioneo è un soprannome di Bacco, da thyein che vale sagrificare; però che ad esso ancor vivente si fecero sagrificii; o dalla madre di lui Semele, chiamata ancora

Thyone (Salvini); o meglio da thuo. in/u-riare.

- 9 Zoilo, nome solito attribuirsi a qualsisia critico invidioso e maligno (Salvini); da Zoilo, sofista di Amfipoli che visse al tempo di Tolomeo re d'Egitto, e scrisse parecchi volumi contro Omero; onde morì lapidato dal popolo.
- 10 Danae, figliuola d'Acrisio re d'Argo, chiusa dal padre entro una torre di bronzo, ebbe le visite e gli amori di Giove trasformato in pioggia d'oro: qui è antonomasia delle donne che si lasciano espugnare dal denaro. Stiliti, anacoreti che passavano la loro vita sur una colonna in penitenza e contemplazione; così chiamati dal greco stylos che vale colonna: il più celebre fra essi fu Simeone siriaco vissuto nel sec. V, presso Antiochia, I patimenti di Giob idumeo sono noti a tutti.
- 11 Niccolò *Franco*, uomo letterato del sec. XVI, fu impiccato in Roma in età senile, per aver fatto una satira contro il Pontefice Pio V. (*Satvini*).
- 12 Il dittamo di Creta ebbe da'poeti antichi fama di guarir le ferite.

- 13 Focione ateniese d'indole umana e benigna, ebbe volto severo e malinconico, tanto che niuno, se non famigliare, osava avvicinarlo di buon animo. (Plutarco.)
- 14 Il pianeta di Saturno, ch'è de'più lontani, credevasi autore di maligni influssi.
- 15 Asfaltide, lago bituminoso, nel quale si perde il Giordano fiume della Palestina. (Salvini.) Anigro, fiume della Tessaglia; le cui dolci acque, dopo che i Centauri feriti da Ercole vi lavarono le loro piaghe, divennero putride e puzzolenti. (Salvini.)
- 16 Dio di Carno: Apollo, sotto nome di Carneo adorato dagli Spartani; o perchè i Doriesi, a purgare l'omicidio da tal di loro commesso nella persona di Carno suo discepolo e indovino, gl'istituissero feste con quel nome; o per placarlo, che si fossero tagliati in un bosco dell'Ida a lui sacro, per costruire il cavallo insidioso contro Troia, i cornioli detti in greco cranea. (Pausania.)
- 17 Lari presso i Latini sono gl'iddii domestici guardiani della casa, e si prendono per la casa medesima. (Salvini.)

- 18 Satrapo, si dice popolarmente d'uomo grave e superbo con affettazione. Qui è detto non senza anfibologia, perchè i Satrapi erano grandi del regno de'Medi, cui apparteneva Babilonia, la città allegorica di questa Satira.
- 19 Babel, intendi Roma; come, più sotto, per Califfo un Cardinale; per Eufrate, il Tevere.
- 20 Sotto il nome di *Tirreno* il Rosa intende parlar di sè. La favola racconta che a Napoli morì e fu sepolta la *Sirena* Partenope, onde quella città prese l'antico suo nome.
- 21 Seggi e Capitoli, le assemblée e i varii ordini della nobiltà e cittadinanza napoletana.
- 22 Italico Omer. Virgilio che fu sepolto in Napoli. – Prossimo a quel di Virgilio è il sepolcro di Iacopo Sannazzaro, che si faceva chiamare Azio Sincero. (Salvini.)
- <sup>23</sup> Nomi di famiglie storiche del regno di Napoli.
- <sup>24</sup> Cioè per istella polare, per segno a cui dirizzare la vita; a quella guisa che i

piloti pigliano a guida del loro corso la stella del polo, la tramontana, ovvero l'Arturo.

25 Stilp:ne filosofo, che fuggendo quasi nudo dalla sua patria disse — omnia bona mea mecum porto, — alludendo al possesso della virtù e allo studio della filosofia; e richiesto dal re Demetrio Poliorcete che aveva presa Megara a mettergli in nota le sue sostanze e ciò che aveva perduto, niente, rispose, perciocchè il sapere e la verità dell'animo io l'ho meco. — (Salvini.)

26 Luoghi famosi per i vini rari che producono (Salvini): Cecubo (ager) a mezzodì della paludi Pontine, fra la laguna di Fondi e quella di Terracina: Chio e Creta, isole nel mare Egeo: Metimna, paese dell'isola di Lesbo pur nell'Egeo.

27 Sicheo, marito di Didone, il quale fu ammazzato da Pigmalione suo cognato per avere i di lui tesori. Virgilio, nel I dell' Encide. (Salvini.)

28 Crate tebano, discepolo di Diogene, persuase il maestro a lasciare ogni peculio, e, se gli avanzasse denaro, gittarlo in

mare. — Biante diceva che la gagliardia era dono della natura, l'eloquenza del senno, e le ricchezze per lo più della fortuna. (Diogene Laerzio.)

29 Demòcrito, d'Abdèra in Beozia, rideva di tutto: Chilone filosofo, come spartano, nsò parlare stretto e laconico: di Anacarsi, filosofo di Scizia, è famosa la lettera a Creso re di Lidia « O re de' Lidii, io venni in Grecia a imparare dai Greci le costumanze gli studii e gl'instituti. D'oro non ho bisogno, e mi basta tornarmene fra gli Sciti migliore e più dotto. Tuttavia verrò in Sardi, facendo gran conto di divenirti familiare ed amico. » (Diogene Lacrzio.)

30 Le sedie curuti insegna di magistrato presso i Romani. (Salvini.)

31 Ramnusia (sat. IV, n. 2), qui figurata per l'indignazione divina, o per quella forza e virtù che veglia sopra i baldanzosi e non lascia prosperare lungamente i malvagi. (Salvini.)

3º Il pesce Etope è un pesce nobile: e Varrone, in una miscellanea de'cibi pellegrini, nominò il pesce Elope di Rodi (Salvini): è lo stesso che l'arcipenser di Orazio e di Plinio, il quale da alcuni è creduto essere lo storione. — L'anel di Gige, re della Lidia, rendeva invisibile chi lo teneva in dito. (Salvini) — Amaltea, Sat. Il, n. 34.

33 Ulisse, sposo di Penelope, rotte tutte le sue navi, fu raccolto su la riva dell'isola de' Feaci (Corfu) da Nausicaa figlia di Alcinoo re dell'isola; e con atti di molta ospitalità e cortesia curato e rinvigorito.— Osso di Pelope, la spalla d'avorio che avevano per contrassegno tutti quelli della famiglia di Pelope, segno di nobiltà. (Salvini.)— Mare d' Bubea, il mare che bagna Eubea isola greca (Negroponte), l'Egeo.

34 Vatinio, famoso per una splendida invettiva di Cicerone, nomo scellerato, trib. nel 695 di Roma brigò per G. Cesare. Più sotto: zecche, insetti che si attaccano addosso ai cani alle volpi e ad altri animali e vi s'ingrossano succhiandone il sangue.

35 lopa: Sat. I, n. 38. — Celicone, nome supposto, come altri di questa satira, di alcun musico: e forse dee leggersi Chelidone, da chelis voce greca che vale lira.

36 Galba, della famiglia Sulpizia, ancor giovinetto sognò che la fortuna gli diceva, starsi essa alle porte delle case; se non è presto accolta dentro, darsi in preda al primo che le si faccia in contro: poi successe nell'impero a Nerone, ultimo della, famiglia de Cesari (Svetonio.) — Timoteo, capitano ateniese, sognava di prendere alle reti le città: onde il proverbio; « fortuna, e dormi.» (Salvini.)

57 Gadareo, cioè della città di Gadara in Siria, maestro di rettorica; che di pellegrino accattone fu fatto console da Massimiano imperatore. (Salvint.) — Origeo: forse è questa una nuova parola groca composta di ori, monti o colli, e gea che vale terra; volendo qui sotto figura disegnare quella città che è famosa per i suoi colli sopra i quali è situata (Salvini): cioè Roma.

38 Cicigna, serpiciattola, della quale gli antichi, che la chiamavano cœcilia, scrissero che è velenosa e cieca, e che, quando è sull'emettere le uova, le si fende il ventre, il quale si richiude poi dopo il parto. (Plinio, hist. nat. IX, 57.) Ghiozzo, pesce noto dal capo grosso. «Cicinia fu per gli

7

» antichi dea della prostituzione: e ghiozzo
» pure, oltre a pesce si prende anche per
» uomo sciocco e dappoco e anche forse per
» membro virile. Pare dunque, anzi è certo,
» che qui il Rosa dice che in Roma i ghioz» zi empion di botto le cicigne, cioè quei
» preti danno tutto il loro e arricchiscono
» le puttane. » (Pietro Fanfani.) — Davo, carattere di servo fraudolento e manutengolo nelle commedie di Plauto e Terenzio.

- 39 Nave d'Argo, aureo vello: sat. II, n. 5. Cristoforo Colombo, italiano, del secolo XV: Ferdinando Cortes, spagnuolo, del XVI; scopritori del nuovo mondo.
- \*\*Dialte o Efialte, gigante superbo e violento della mitologia. Ballione, nome di ruffiano nelle commedie di Plauto. Cacco, Sat. I, n. 90.
- \*1 Tantalo, degnato della mensa di Giove, riferì agli uomini i consigli di lui: fu condannato all'inferno, a starsi assetato nell'acqua fino al mento; e quando chinavasi per bere, l'acqua gli si ritraeva dalle labbra: anche, gli pendevano sul capo rami d'alberi con pomi bellissimi; e quando levava la mano per prenderli, i rami si rial-

zavano e gli sfuggiano. — Mida, re di Lidia, chiese e ottenne dagli dèi che tutto ciò ch'egli toccava si facesse oro; per che non poteva toccar cibo che questo non si facesse oro; onde, in tanta ricchezza, era povero o ricco sol di bisogni.

- 42 Tirsi, bastoni con punta di ferro, fasciati d'ellera e di pampani, usati dalle Baccanti; e l'esser percossi e punti da quelli si prende da'poeti per esser commossi e agitati da straordinario e più che umano furore. (Salvini.)
- 43 Anassarco: credo che sia errore di nome: chè Anassarco, di cui pur nella Satira IV, benchè seguitasse Alessandro Magno nelle sue spedizioni, tanto fu lungi dall'adularlo, che anzi spesso castigava con libere parole l'orgoglio del re.
- Aulo Gellio, o come altri vogliono Agellio, cita Varrone in Satyra « quam de cibis peregrinis et lautitiis inscripsit, » ov'è una lista de'più ghiotti bocconi. (Salvini.)
- 45 Novello Torquato, milanese, che fu proconsole, bevea tre congi di vino d'un sol fiato a digiuno; e per meraviglia stava

NOTE ALLA SATIRA QUINTA. 277

a vederlo Tiberio imperadore. — Arellio.

Sat. III, n. 64.

of Orione, secondo la favola, è figlio di Giove di Nettuno e di Mercurio. Nel viaggio che questi dèi fecero su la terra, giunsero una sera a una capanna d'un povero villano per nome Uria, ed in ricompensa della buona accoglienza fattagli gli accordarono d'avere un figlio senza che egli prendesse moglie. Questi tre dèi, presa la pelle di un bove che avevano mangiato, vi messero dentro della loro orina, e gli ordinarono di porla in terra con proibizione di toccarla se non in capo a nove mesi. E allora Uria vi trovò nato un fanciullo, che egli chiamò Urione; e di poi per mutazioni di lettere fu detto Orione. (Salvini.) Poi fu assunto in cielo, e trasformato nella costellazione del suo nome.

47 Spintri, ministri di libidini a Tiberio imperadore. — Luperci, Sat. III, n. 59.

49 Sporo, fanciullo voluto sposare da Nerone. Vedi Svetonio in Nerone, capitolo XXVIII.

<sup>48</sup> Astrea, Sat. II, n. 89.

- 50 Il Piovano Artotto Mainardi, argutissimo prete fiorentino, le cui facezie e motti sono raccolti e pubblicati con le stampe. La Margoffa, madre di Bertoldino, descrittaci da Giulio Cesare Croce per donna accorta e piena di detti sentenziosi. (Salvini.)
- 51 Batho. Non pochi sono i Balbi mentovati nelle istorie romane: a quale d'essi alluda il poeta, non saprei assegnare; se non fosse L. Cornelio Balbo, spagnolo, che attaccatosi tutto a G. Cesare e forte del favore di lui salì di dignità in dignità, finchè sotto Augusto trionfo dei Garamanti: morì tanto ricco, che stimò poter lasciare al pop. rom. un legato di 25 donari per capo.
- 52 Burattino o Scaramuccia, nomi di attori comici e d'istrioni del sec. XVII, rimasti di fama popolare.
- 53 Ergasti, in vece di Ergastoti. Ergastulum è propriamente il luogo dove lavorano gli schiavi. (Salvini.)
  - 54 Proco, cioè cascine. (Salvini.)
  - 55 Circe, Sat. I, n. 77.
  - 56 Licurgo. Sat. IV, n. 91.

- 57 Mauri, popoli dell'Affrica.
- 58 Baiardo, nome di cavallo da guerra, famoso nelle nostre epopèe romanzesche.
- 59 La clava, grossa mazza con cui Ercole atterrò i mostri.
- O Polignolo, Sat. III, n. 35: Agalarco, Sat. III, n. 22. Giro, principe e capitano illustre degli antichi Medi. Della melensaggine di Calvisio ragiona Seneca nell'epist. 27, e ne fa il ritratto come di un ricco scimunito e baggiano. (Salvini.)
- 61 Talaianni o Tata Gianni, appellativo e nome di alcuno della plebe di Roma.
- 62 Augel ferino, l'aquila, ministra dei fulmini a Giove, secondo la mitologia.
- 63 Erasmo nelle Cteadi fa l'istoria di questo Ermone principe de Pelasgi. Essendo egli forzato a lasciare l'isola di Lenno, disse che se ne ritirava per far loro questo piacere. (Salvini.) Bertoldino, sciocco famoso.
  - 64 Procuste, Sat. IV, n. 96.
  - 65 Elettro, Sat. I, n. 69.

- 66 Grazie, tre divinità che si accompagnavano a Venere e ad ogni bella cosa. Erinni, furie infernali che tormentavano i rei sulla terra e nell'inferno. (Salvini.) Pindaro, Sat. II, n. 12. Corinni: pare che prenda il nome d'una femmina per quel d'un maschio: Corinna fu poetessa greca, contemporanea ed emula di Pindaro.
  - 67 Margutti, Sat. I, n. 55.
- 68 Argo, mostro della mitologia che aveva cent' occhi. Tito, Sat. IV, n. 82.
  - 69 Soloni, Sat. IV, n. 92.
- 70 Berilli, gemme che hanno qualche somiglianza con lo smeraldo, ma di poco valore rispetto a' diamanti.
- 71 Abila, montagna dell'Affrica all'opposto di Calpe, altra montagna della Spagna su lo stretto di Gibilterra. Queste due montagne son chiamate le colonne d'Ercole; perchè egli, come dice la favola, avendole trovate unite le separò, ed aperse il varco all'acque dell'Oceano. (Salvini.) Termine ai naviganti per l'Oceano, oramai favoloso. Pamfila, ruffiana.

<sup>72</sup> Ausonia, greco nome dell'antica Ita-

lia. — Astianassa, femmina greca, che scrisse un libro dei modi del congiungersi carnalmente. (Salvini.) — Pesca Sidonia, cioè di porpore, le quali si pescavano in Tiro e in Sidone. (Salvini.)

73 La seppia e il potpo sono i simboli degli adulatori: specialmente il polpo che piglia tutti i colori delle pietre alle quali si attacca. Eliano nella Var. Ist. (Salvini.)

74 Il gallo di Micillo è argomento a un dialogo di Luciano, dove il gallo racconta festivamente le trasformazioni di sè e d'altri. — Encrali e Gnitoni, eretici del secondo sec., che tirano la loro origine da Tarsiano discepolo di san Giustino. (Salvini.)

75 Davide e Bersabea, Sat. III, n. 56. Come Sansone eroe degli Ebrei, cedendo alle lusinghe della filistea Dalila, si facesse tagliar le chiome e perdesse la forza, è storia nota.

76 Daniele profeta sparse nel pavimento del tempio la cenere per vedere se niuno vi passava per andare all'idolo di Belo. (Salvini.) — Lamie, Sat. I, n. 47. — Adone, giovane amato da Vonere.

- 77 Cioè della Sibilla Cumana o della Sibilla Samia, maghe e profetesse. (Salvini.)
- 78 Napelli e cicute; erbe velenose. (Salvini.)
- 79 Elisi, luoghi deliziosi in un altro mondo, che erano il paradiso dei gentili.
- 30 Giucca, nomo sciocco noto nelle favole e leggende de' bambini. — Volpe cucca, volpe vecchia, pelata come un ovo, che in linguaggio de' bambini si dice cucco. (Salvini.)
- 81 La correzione di questa terzina sformatissima nelle altre stampe, è del signor P. Fanfani che la comunicò a un mio amico.

  Lerno, lago, la palude di Lerna, nota per l'idra uccisa da Ercole. All'acque, rispetto all'acque. Gallo, fiume della Frigia che mette foce nel Sagaro; le cui acque a bevorne, facevano ammattire; onde venne il nome ai Galli sacerdoti di Cibele. (Plinio, in più luoghi.) Ai pesci rispetto ai pesci. «Il Zimatiago, fra i più strani e voraci » pesci che siano. » (P. Fanfani.)
- 82 Perù, paese dell'America, ricchissimo d'oro.

- 83 Pegù, regno dell'Asia, nella penisola di là dal Gange, che traeva il suo nome dal fiume Pegù, alle rive del quale era situata la sua capitale. (Salvini.) Gange, fiume larghissimo dell'India, che, secondo alcuni, menava oro. Lete, Sat. I, n. 17.
- 84 Tanai, fiume della Scizia, fra l'Europa e l'Asia.
- 85 Proteo. Fingono i poeti che Proteo prendesse ogni sorta di forme, e che si cangiasse ora in animale ora in albero ora in fuoco in acqua e in scoglio. (Salvini.)
- 86 Cocito, fiume dell'inferno, così detto da un verbo greco che significa piangere.
- 87 Peloro, piloto ucciso da Annibale, che diede il nome ad uno de'tre famosi promontorii della Sicilia: Palinuro, piloto de'vascelli d'Enea, il quale dormendo cadde in mare (Salvini): Tifi, piloto della nave d'Argo nella spedizione degli Argonauti.
  - 88 Aganippee sirocchie, Sat. II, n. 30.
- 89 Donna Olimpia Maidalchini, che governò nel pontificato d'Innocenzo X: la Vannozza, che per comodo della rima il poeta dice Vannocchie, in quello di Ales-

sandro VI (Salvini.) Ctelie, nome di alcuna altra delle drude pontificie.

- 90 Menademo, Sat. IV, n. 3.
- 91 Il lavoro della porpora del pesce murice che si pescava in Tiro, oggi è perduto. (Salvini.)
- 92 Bonzi, sacerdoti idolatri dell'India. — Pimandro è il nome di uno interlocutore in un Dialogo mistico attribuito a Mercurio Trismegisto, e di greco fatto latino da Marsillo Ficino e poi toscano da Tomm. Benci. — Elia, sacerdoto e profeta del vecchio testamento.
- 93 Claudi, Neroni (Sat. IV. n. 82): puoi anche intendere di Claudio inetto e crudole imperatore. Anassiman/ri, filosofi austeri (Salvini; Foca, imperatore di Costantinopoli, scelleratissimo. Rufino, Sat. IV, n. 99. Fabi, famiglia di valorosi guerrieri ed egregi cittadini romani.
- 94 Didio Giuliano, cattivo imperadore di Roma. — Catoni, Sat. II, n. 121. — Clodio, Sat. IV, n. 26.
- 95 Acab, ingiusto e tirannico re d'Israele, che disertò la religione de padri per

quella degl'Idoli. - Busiri. Sat. II. n. 81. - Bruto e Armodio, due uccisori di tiranni: Bruto, di Cesare: Armodio, insieme con Aristogitone, d'Ipparco tiranno d'Atene. (Salvini.)

96 Cuccagna, Sat. IV, n. 34. Artimoni: Artimone, contemporaneo di Anacreonte, fu nomo ricchissimo e mollissimo, che usava farsi portare fuor di casa sopra un letto sospeso.

- 97 Epulone, Sat. II, n. 99.
- 98 Lesbino, giovine effeminato. Taide, Sat. II, n. 128. - Alete, Sat. IV, n. 58.
  - 99 Tebaide, Sat. II, n. 129.
- 100 La Pipa, il Panunto: giuoco di parole non senza allusioni oscene, che haesempio e spiegazione in alcune poesie bernesche del sec. XVI.
- 101 Cioè. da maomettani, da turchi, la "cui capitale è ora Costantinopoli.
  - 102 Gli augei di Annone. Due colombe partendosi da Tebe d'Egitto volarono l'una in Dodona l'altro in Libia: che fu il segno dell'instaurazione dei due famosi oracoli. del Giove dodoneo, e dell'Ammone libico.

103 Ciliche balze. Il Poeta per comodo della rima dice Ciliche in vece di Ciliche: poichè Cililgo o Silego è una montagna dell'Affrica, nel regno di Fetz, nella provincia di Cutz. Ella è alta e fredda, e si sterile che non vi si raccoglie alcuna sorte di grano. Vi son dei boschi d'alberi spinosi molto grossi e alti, e gli abitanti non hanno altro per loro patrimonio che delle pecore e delle capre. (Salvini.)

10\ Coturno, simbolo della tragedia. — Il pianeta di Giove benigno; infausto, quello di Saturno; secondo l'astrologia giudiziaria.

105 Rttore, valoroso guerriero troiano, figliuolo del re Priamo, che morì per la patria.

106 Ganimede, Sat. III, n. 56. — Frine, Sat. II, n. 105.

# SATIRA SESTA.

L' INVIDIA.

Era la notte; e delle stelle i lussi Cintia cingean, che dal cornuto argento Su la testa a più d'un scotea gl'influssi: 1

Tacea dell'aria il garrulo elemento, Tacea dell'oceàno il moto alterno: E soffiavan le spie, ma non il vento:

Perch' Eolo<sup>2</sup> che di lui regge il governo L'avea legato e lo tenea prigione

Per l'insolenze ch' avea fatto il verno. Ed io lungo e disteso in su 'l saccone Chiamavo il dio che intorno alla parrucca Di papavero e d'oppio ha due corone: <sup>8</sup>

Sapea che di star meco ei non si stucca, Chè, se coi grilli ha simpatie segrete, Io n'ho sempre un milione entro la zucca. Ma trovar non potei pace o qu'ete, Chè i grilli della speme e del desio Hanno le voci lor troppo indiscrete.

Dai gemini era uscito il biondo dio, Sicchè arrabbiati tra i pensieri e il caldo Eramo entrati in Cancro ed egli ed io.<sup>4</sup>

Presi un sonno alla fin placido e saldo, Quando armato di rai là su l'aurora Sfida l'ombre a tenzon del di l'araldo:

Ma in me la fantasia vegliando allora, Mentre che il senso si riposa e dorme, Mille cose alla mente apre e colora.

Nel sentier di virtude erto ed informe Trarre il passo anelante a me parea, Ove rare mirai vestigia ed orme.

Oh come ogni momento ivi sorgea O pericolo o intoppo! ond'egro e stanco L'affaticato piè sempre temea.

Pure, animando il travagliato fianco, Dell'inospita via seguiva il calle, Per l'affanno e il terror pallido e bianco.

Ma, superata al fin l'orrida valle, Vidi un chiaro splendor, di cui desiano Tutte l'anime grandi esser farfalle: Avide di quei lampi a lui s'inviano; E bramose di stenti e di sudori, Per sè stesse eternar, sè stesse obliano. Sorge nel mezzo ai lucidi fulgori

Sorge nel mezzo ai lucidi fulgori Dell'immortalitade il tempio augusto, Dove serba la gloria i suoi tesori.

Era ad onta là su del tempo ingiusto Scolpito in adamante in su l'altare De'più celebri nomi indice augusto.

Io, che la soglia non osai passare, Con la penna e il pennello il proprio nome M'inchinava a segnar su'l liminare.

Quand' ecco, io non so d'onde, io non so come, Una donna apparir mi veggio ayanti, Smorta il sen, bieca gli occhi, irta lechiome. Questa a me che osservava i suoi sembianti

Tolse di mano e lacerò per rabbia E la penna e il pennel con urli e pianti;

E gettatigli poi sopra la sabbia, Gli calcò per disprezzo; e al suo veleno, Respingendomi in dietro, aprì le labbia.

Tanto ardisci, sfacciato? e tale in seno Hai fiducia di te, che tu presumi Scrivere un nome, in ciel, men che terreno? Profanar della gloria i sacri lumi Colle tenebre tue tenti? e procuri Tu che mezz' uom non sei pórti fra i numi?

Qui dove splende un sol di rai più puri Si descrivon gli eroi; nè si concede Nè pur l'ultima soglia ai nomi oscuri.

Dell'Immortalità quest'è la sede. Chi vive al mondo e a sè medesmo ignoto Volga verso l'oblio tacito il piede:

Solo ottien quest'albergo illustre e noto Chi postumo di sè dopo il ferètro Nasce alla fama e si ritoglie a Cloto.<sup>6</sup>

Tu che non hai virtù se non di vetro, Vanne lungi di qua! sparisci, vola, Temerario, arrogante! in dietro in dietro!

## AUTORE.

Adagio un poco: e chi sei tu, che sola Fai qui da sentinella e mostri insieme Furia francese e gravità spagnola?

## INVIDIA.

Io son colei di cui paventa e teme Ogni stato maggior; quella che seguo Sempre le cose in eccellenza estreme. Quella son io che per le reggie adeguo Ai più vili i più grandi, e che dal volgo Torco veloce i passi e mi dileguo.

Quella son io che rapida mi volgo Là dove alberga la dottrina e il senno, E che i vizi d'ognun mordo e divolgo.

Quella son io ch' ogni difetto accenno Dell'alme eccelse, e con bilancia uguale Ogni piccolo error peso e condenno.

Quella son io che per tenor fatale Sempre accompagno la virtude e il merto E con essi comune ebbi il natale;

Quella, che il fasto non ha mai sofferto; Quella, ch'è del valor la pietra lidia;<sup>7</sup> Quella, ch'è d'ogni bene indizio certo;

Quella, che l'ozio dolce ama e l'accidia; Quella, che già fu dea; quella, che il tutto Ha soggetto ai suoi piedi. Io son l'Invidia.

Dunque furia sì rea, spettro sì brutto Qui si ritrova? ed all'opre fiorite In quest' orto immortale aduggia il frutto?

Credea che su le soglie arse e romite i Il custode tricipite e latrante Solamente Plutone avesse in Dite.8 Non vide il sol dal Caucaso all'Atlante, Nè tra i Bermi scoprì nè men tra i Sèrberi, Più nocivo di te mostro o gigante.<sup>9</sup>

E pur qui tu dimori ove i riverberi Risplendon di virtude: or ben conosco Ch'anche il ciel della gloria have i suoi Cerberi.

Confinata in un antro orrido e fosco Di squallida vallèa già te ne stavi, Nutrita di serpenti, ebra di tosco.

Oggi alberghi per tutto; e i di soavi Ti spiega il cielo amico; ed a tua voglia De'palazzi de' re volgi le chiavi.

Quella sei tu che solo affanno e doglia Senti del bene altrui; quella, che tenta Detrarre ai fatti onde l'onor germoglia:

Ogni stato maggior di te paventa; Chè, quasi tuoni, annunziano i tuoi ragli Che la fortuna è a fulminare intenta.

Quella sei tu che per le reggie agguagli Al più vile il maggior, perocchè furo L'altezze all'ire tue sempre i bersagli:

- Dov'è senno e saper celebre e puro, Colà ti volgi sol, perchè tu brami Colle imposture tue di farlo impuro. Quella sei tu, che alla bilancia chiami L'anime eccelse; e allor godi e guadagni, Che, aggravando ogni error, le rendi infami:

Colla virtù nascesti e l'accompagni Sol per tenderle insidie e darle il guasto; E se non ti riesce, ululi e piagni.

Quella sei tu che non comporta il fasto, Perchè non può veder se non bassezza Il genio tuo che fu sempre da basto:

Il paragon tu sei della fortezza, Per pubblicarne i nèi, non già per rendere Col cimento maggior la sua bellezza.

Quella sei tu che fai chiaro comprendere Che il bene è dove vai; poi che s' è visto Che, per tutto ov'egli è, lo cerchi offendere:

Ami l'accidia; e di far grande acquisto Pensi, ove il tempo inutilmente scorre; Ma dove ben s'impiega, il core hai tristo.

Quella sei tu che su gli altari esporre Ti vedesti per diva... Ah no, si perda Questa gloria che in te sapesti accorre!

Tal memoria già mai non si disperda; Fosti tenuta dea; ma fu in que' secoli Ch' aveva il proprio nume insin la merda.

### INVIDIA.

D'avvilire i miei pregi in van tu specoli: Farò ben io, che stupefatta e muta Questa linguaccia tua cagli e trasecoli.

Dimmi: su i libri non m'hai tu veduta Sotto nome di Nemesi 10 adorata, Che la forza del sole era creduta?

## AUTORE.

Io lo confesso: è ver; fosti chiamata Nemesi e dea da quella gente sciocca Che faceva i suoi numi all'impazzata:

Perchè ogni cosa che veniva in bocca A quei primi cervelli ottusi e secchi Cresceva un nume alla celeste ròcca.

Gli Egizi, che in saper furo i più vecchi, I bovi avean per dèi fausti e fecondi:
Menfi adorò la vacca, e Mende i becchi. 11

S'avesse un' ara in questi di fecondi Ogni becco italian, non basterebbero A tanti altari d'Evicuro i mondi. 12

Cento lingue di bronzo or ci vorrebbero Per narrar degli antichi i dèi ridicoli, E sol per la metà non basterebbero. Era dea fin la febbre, e ai suoi pericoli Si facean sacrifizi: e un dio temuto Era colui che sta sopra i testicoli. 13

Stimola non fu dea che dava aiuto Alla pigra lussuria? 14 E dio propizio Miagro delle mosche era tenuto. 13

Stercuzio un nume fu d'egregio uffizio, Perchè alle genti stolide e briache Era la deità di quel servizio. 16

S'adorâr le correggie entro le brache; 17 E furon dee Mefiti e Cloacina Sopra i fetori i cessi e le cloache. 18

Onde a te, che tra queste eri in dozzina, L'aver con lor avuti altari e culti È come essere stata alla berlina.

Ma, perchè men la tua superbia esulti, Odi nel dare a te del sol la forza Quali fur degli antichi i segni occulti.

Illustra il sol la tenebrosa scorza De'corpi oscuri, ed all'incontro poi De'luminosi oggetti i raggi ammorza:

Or così tu de' più famosi eroi Procuri d' offuscar gli ardenti rai, E cerchi d' illustrar gli asini e i buoi; Poichè, se pur alcun lodi già mai, Sarà qualche stival di cui ti servi Per dar lo scacco a chi s' avanza assai.

Onde i costumi tuoi rozzi e protervi
Ti fanno un di que'dei del tutto degni
Che sian gl'incensi lor pertiche e nervi;
E ben merito hai tu che d'inni indegni
Ti cignesse gli altari il vituperio,
E che i tripodi tuoi fosser tre legni.
Ebbe già, con ridicolo misterio,

Per mangiarsi due bovi, in Lindo, 19 Alcide Sacrifizi d'obbrobrio e d'improperio.

E di bestemmie il suol non freme e stride Intorno al nume tuo perverso ed empio Che si divora il tutto e il tutto uccide?

Nume sol da tempioni 20 e non da tempio; Siccome chiaramente a noi dimostra Quel che adesso vo'dirti illustre esempio.

Aveva un pover uom dentro una chiostra Un certo idolo suo fatto alla peggio, Che il saracin parea che s'usa in giostra.

Ed a questo or di menta or di puleggio <sup>21</sup> Tessea corone, e con preghiere accese Non so se gli facea guerra o corteggio. Dicea colle ginocchia a terra stese:

—Signor, deh per pietà manda le grazie
Che tra la fame e me levin l'offese.

De' miei malanni e delle mie disgrazie, Mentre di pan già mai sazio non fui, Dovrebbero le stelle essersi sazie.

Che Tantalo là giù ne' regni bui Stia tra cibi fugaci, è vera favola: <sup>22</sup> Il Tantalo son io tra i beni altrui.

Fuor dell'acqua volarl'ardèa l'arzàvola <sup>23</sup> Non s'è veduta mai cotanto asciutta, Quanto asciutti imiei denti escon da tavola.

La casa ho intorno assedïata tutta Dall'appetito, che con empia destra, Senza darle quartier, la vuol distrutta.

Altro camin non ho che la finestra, Dove al foco del sol mi fa Democrito 24 Un pangrattato d'atomi in minestra.

Tutti i pastori miei sono in Teocrito,25 I campi negli spazi immaginari;

E il mio stuzzicadenti è sempre ipocrito. Ben posso a voglia mia fare i lunari, Chè le mura spaccate e la tettoia Gli astri mi fan veder buoni e contrari. Che se di fame non avvien ch' io muoia; Come già fece all'epirota Pirro, 26

Un tegolo anche a me vuol far da boia.

Per i debiti al cor porto uno scirro;

E quindi al mio mental cadda ogni polo

E quindi al mio mantel cadde ogni pelo Per l'orrendo timor ch'ebbe d'un birro. Tu conosci, signor, senz' alcun velo

La mia necessità: dunque il soccorso Fa' che veloce a me scenda dal cielo. —

In questa guisa alle preghiere il corso Dava colui là ne'paesi greci <sup>27</sup> Di quel suo dio tarlato avanti il torso:

Ma di venti parole a pena dieci Distinte proferia, perchè la fame Gli faceva mangiar mezze le preci.

Ogni di queste voci afflitte e grame Replicava al suo dio, ma poi s'accorse Che poteva per lui viver di strame.

In tal disperazione indi trascorse, Chè quell'idol che ognor l'avea deluso Con un bastone a scongiurar ricorse.

Spezzollo, e vi trovò molt'oro incluso, Che già un avaro coll'usura e il censo Avea rubato e ve l'avea racchiuso: Pria dubitò d'una illusion del senso, Ma chiaritosi poi gridò — la mazza Ha fatto quel che non potea l'incenso. — Invidia, un nume sei di questa razza: Non speri alcun da te cavar profitto, Se il capo o il tergo non ti spezza o spazza.

Diquel c'haifatto in corte, ogn'un ha scritto; Onde si sa che quella è il tuo teatro

E che l'hai presa eternamente a fitto:
Quivi del tuo velen squallido ed atro
Semini i lidi, ed a formare il solco
Buoi non vi mancan per tirar l'aratro.

Tosco del tuo peggiornon nasce in Colco, 28 E pullula per tutto: insin nel campo Invidia del bifolco have il bifolco.

Ma d'ira insieme e di vergogna avvampo Quando tra lor con ostinati oltraggi Si tendon gli scrittori insidie e inciampo:

E quest' istinti tuoi crudi e selvaggi Son più tenaci che non è la mastice, 29 Entro gl'ingegni letterati e saggi. Licinio detto fu Ciceromastice

Licinio detto fu Ciceromastice Per scriver contro Tullio, e per l' Eneide Fu chiamato Corbilio Eneidomastice.<sup>30</sup> S' odiano i dotti sì, che per Briseide Fu men l' odio d' Achille e d' Agamennone E Febo si sdegnò men per Criseide.<sup>31</sup>

Son noti ormai dal Sericano al Vènnone E Bavio e Mevio ed Aristarco e Zoilo Chescrisse contro al gran cantor di Mènnone: 32

Ma il loro ardir fa come quel di Troilo Contro Pelide: onde lasciamgli; ed odi Duelli che non vide Orange e Broilo.<sup>83</sup>

Per atterrar del gran Platon le lodi, Contro la di lui vita e contro l'opre Scrisse già Senofonte in vari modi:

Invidioso assai più Plato si scopre, Che nel Fedone e in tutti gli altri libri Di Senofonte il nome opprime 34 e copre.

E se i Dialoghi suoi rivolti e cribri, Vedrai come in color ch' ivi dipigne Della mordacitade i dardi ei vibri.

Ma passò tutte l'alme empie e maligne, Allor che di Democrito gli scritti Volle dare alle fiamme e il nome insigne:

E lo facea; ma da sì rei delitti Amicla e Clinia lo frenar con dire Che troppi libri omai n'eran trascritti.<sup>35</sup> D' Aristotil l'invidia e il cicco ardire Ch'arse tant'opre altrui, chi non abomina? Sì grand' infamità chi può soffrire?

Ippocrate da lui mai non si nomina, D'onde i principii naturali ha presi: Tanto livore in quel grand'uom predomina!

Ma, dell' invidia che tra i saggi appresi, Supera ogni altra, di furor cosparta, Quella che già d'Anassimandro intesi:

Di Teopompo in nome ei messe in carta, Imitando il suo stil, certi libelli, Che infamavano Tebe Atene e Sparta;

E con modi sì perfidi e sì felli Contro di Teopompo odio indicibile Eccitò della Grecia entro i cervelli.86

Ebbero fra di lor pugna terribile Salustio e Ciceron, e contro a Varro Rennio tutto ambizion fece il possibile.<sup>87</sup>

Vaposto anch'egli tra costor ch'io narro Cesare, che chiamò Caton briaco E lo trattò come animal da carro.<sup>38</sup>

Ma più del tuo velen sentono il baco I dotti d'oggidì : mira le nubi Come di Roma il ciel rendono opaco: Tu la chiarezza a quelle involi e rubi Sol colla vista ammalïata e magica E co' latrati onde rassembri Anubi: 39

Dalla Florida spiaggia alla Sarragica 40 I riflessi del sol queste spargevano, Ch'or per te sono in notte oscura e tragica.

Queste nubi, che al mar liete rendevano Ogni amaro liquor cangiato in dolce, Per dar piogge d'assenzio or si sollevano.

Ah che non più da lor s'applaude e folce Il bel volo de' cigni, ond' oggi il Tevere, Come prima solea, l'aure non molce.

Solo da queste nubi usi a ricevere I nutritivi umori erano i lauri, E le Muse a quell' onde ivano a bevere.

Questi d'acque e di rai chiari tesauri Or agitati dal tuo sdegno all'austro Par che chiudano in sè nuovi Centauri.41

Da lor velato è di Boote il plaustro: 42 Ed in quel della gloria immenso oceano Le procelle oramai rompono il claustro.

In questo mar famoso, ove correano Delle Sirene al canto uomini e fere, Solo nembi e tempeste oggi si creano. E di tante discordie aspre e severe Tu sei sola cagion; chè i tuoi ministri Badano a fomentar l'ire guerriere.

Queste, che al ruolo tuo noti e registri, Fabbricate d'infamia anime indegne, Suonan contra virtù le trombe e i sistri.

Io delle squadre tue, gonfiate e pregne Di tòsco e di furor, conobbi il duce, Che nel suolo latin spiega l'insegne.

### INVIDIA.

Rosa, t'inganni assai: non mi produce Roma seguaci, e con mio gran travaglio Niuno al vessillo mio là si conduce.

# AUTORE.

Madonna Invidia mia, so che non sbaglio: Dico che in Roma il tuo campion maggiore Vidi, e vidi ch' egli era un gran sonaglio.

E per mostrarti ch'io non presi errore E ch'egli ivi da me ben si conobbe, Te lo dipingerò senza colore.

Ha certe spalle larghe e alquanto gobbe, Che, se stessero al remo e alla catena, Farian far l'aguzzino in sino a Giobbe Quindi crede di scienza un' arca piena Sembrare altrui, perchè quel saggio antico Platon fu detto per aver gran schiena.<sup>48</sup>

Ha nella faccia assai dell'impudico, Perch'oltre il somigliare il dio dell'orto<sup>44</sup> Vi si conosce che non ama il fico:

Naso più tosto grande e alquanto torto, Che, adoperato di supposta in vece,<sup>45</sup> Avria virtù di fare andare un morto.

Provvida la natura a lui già fece I denti radi e non del tutto intieri, Tra i color del topazio e della pece;

Crini stesi e piovosi, e men leggieri Del cervello che ha in capo; e non saprei Se i costumi o i capelli abbia più neri.

Gli occhi son viperini: e giurerei Ch'è del fascino in loro il tòsco il laccio, Perchè, a mirargli, a me dolsero i miei.

Ha pochissimo pelo in su 'l mostaccio; Onde un castron lo crederebbe ogn'uno, Se non sapesse ogn'un ch'è un asinaccio.

Fu presago il vaiuol, ch' egli a più d'uno Ucciso avría l'onore e che la vita Al nome insidiería di ciascheduno; Onde su quella faccia invelenita Cavò più fosse, per formar l'avello Dall'empia lingua all' amistà tradita;

E, conoscendo che quel gran cervello Il mondo vaglierà colla sua critica, Fece il volto di lui tutto un crivello.

Egli ha la voce alquanto rauca e stitica; E per mostrarsi un letterato fino, Pratica da un librar sol per politica.

Ma non dimora ai libri ognor vicino Perch'ei gl'intenda: in Parion va solo Per imparare a praticar Pasquino. 60

E di color di serpe; ed ha gran duolo Se un poeta è stimato; onde verifica L'antipatia tra il serpe e il rosignuolo. On come si confonde e si mortifica E fa la faccia nuvolosa ed agra, Quando i meriti altrui qualcun testifica!

Nacque questo arrogante in su la Magra, 47 E non poteva in ver nascere altrove Chi del prossimo al ben sempre si smagra. Fur sempre di costuli l'usate prove Tender lacci ed insidie all'altrui fama Con invenzioni inusitate e nuove.

Rosa. - Poesie.

#### · INVIDIA.

Di circonloqui fai così gran trama, Che non ha tanti imbrogli un tesserandolo: Lascia i viluppi, e di' come si chiama.

#### AUTORE.

Del nome suo non so trovare il bandolo: Ma in cifra si fa dir questo vigliacco Lucido Serenone e Schiribandolo.<sup>48</sup>

Sai ch'usa di nascondersi ogni Cacco, 49 Temendo sempre che ciascun l'additi

E non gli faccia qualche affronto o smacco: Ma in questa sciocca età non son puniti

Gl'impostori e falsari; anzi da tutti Quest'infami plebei son favoriti.

Or congiunti a costui certi Margutti, Tra lor conformi di costumi e genio, Gli applausi di clascun vorrian distrutti.

Si tiene ognun di lor Febo e Cillenio; 50 E con nomi al Licèo noti e all'uom saggio Temistio un si fa dir, l'altro Possenio.

Questo trino pestifero e malvaggio Con eleganza e proprietà s'appella Una lega d'infami in buon linguaggio. Mordono ognor questa persona e quella; E sin l'istesso amico e il galantuomo Non sono esenti dalle lor quadrella.

Filippo, or dove sei, da cui fu domo Questo stuol manigoldo? Ah! posso stridere, Chè m'avveggio ben io che in van ti nomo.

Già sapesti ben tu l'ardir recidere, Quando d'Arato gl'invidi punisti In tanti soldi e poi gli festi uccidere. <sup>51</sup> Or non s'impiccan più questi sofisti! E pur quel sacrifizio è sì gradito, Che il boia al ciel suol offerir de'tristi!

Apelle ritrovossi a mal partito, Perchè da un certo Antifilo invidioso D'una brutta congiura era inquisito:

Ma, scopertosi in fine il vero ascoso, Fe Tolomeo col giusto e col protervo Un atto che sarà sempre famoso:

Di ben cento talenti un aureo acervo Donò ad Apelle, e il delatore iniquo Che accusato l'avea gli diè per servo.<sup>32</sup>

Sacrosanto rigor del tempo antiquo, Dove dove n'andasti? oggi il castigo Non si comparte o si comparte obliquo. Uscito Apelle di quel grande intrigo, Per tabella votiva appese un quadro, Per cui dallo stupor mai non mi sbrigo;

Poichè con artifizio alto e leggiadro Della calumia vi scoprì l'usanza E il ritratto di lei maligno e ladro.

Con orecchi asinini in regia stanza D'un altro Mida<sup>58</sup> ei figurò l'effigie, Che sedea tra il Sospetto e l'Ignoranza.

Movea verso di lui l'atre vestigie La Calunnia sfacciata, e aveva accanto Insidia e Falsità compagne stigie: 54

Colla destra pel crin lacero infranto Un fanciullo traea, che al ciel rivolto L' innocenza del cor dicea col pianto:

Nella sinistra man tenea raccolto Un gran torchio di fiamma oscura e nera, Che tra i suoi fiumi il giorno avea sepolto.

Eri, Invidia, ancor tu di quella schiera; E givi innanzi a lei rabbiosa e schiva In sembianza d'Aletto e di Megera. <sup>55</sup> Alla Calunnia al fin dietro veniva

Il Pentimento afflitto, e si volgeva Verso la verità che lo seguiva. L' INVIDIA.

Questo quadro d'Apelle in me solleva Più d'un pensiero; e nel pensier m'abbozza Un gran desio che nel mio cor s'alleva.

Chisa? scornar potreichi m'urta e cozza: Un Apelle io non son; ma qualche poco So maneggiare anch'io la tavolozza.

Farò con il pennel forse un bel gioco; Ancor che questo non sia mal da biacca, Poichè al cancro ci vuole il ferro e il fuoco.

### INVIDIA.

Costoro a torto il tuo furore intacca, Perchè in coscienza non mi si ricorda Che t'abbian fatto dispiacere un'acca.

# AUTORE.

Fa'pur la smemorata e la balorda, Chè non di men saprò trovar la strada Di farti confessar senza la corda.

Stimolata da te la tua masnada Nel Pantèon 56 contro le mie pitture Quante volte impugnò l'arco e la spada?

## INVIDIA.

Brami in van d'esentarti alle punture, Se fur d'Apelle infin l'opre immortali D'un ciabattin soggette alle censure.

### AUTORE.

Di noi pittori avversità fatali! Che fummo sempre criticati e morsi Prima dai ciabattini 57 or dai stivali.

#### INVIDIA.

Veloce ogni anno alla Rotonda io corsi; Ed in ver l'opre tue lodar sentivo Qualche poco tal volta in quei discorsi. Udii ben contro te questo motivo; Che non fai male in etico e in eroico, Ma che non péschi in genere lascivo.

### AUTORE.

Sento affetti di gloria, ancor che stoico: Ma più tosto che far pitture oscene, Schiavo e oscuro starei nel lido euboico. <sup>58</sup>

Dipingo ciò che all'onestà conviene; Chè con opere sordide non merca

A sè stesso gli applausi un uom da bene: Chi per via del bordello onor ricerca,

S' incammina all' infamia: io vo'più tosto Che l'aura popolar mi sia noverca. 59

Ma per tornare a te, già mai discosto Non mi sei stata alla Rotonda un passo, Quando vi fu qualche mio quadro esposto; Ond'io, che al tuo latrar mi piglio spasso, A ciò che dentro tu vi spezzi i denti, Quest'anno non ci ho messo altro che un sasso.

Dall'Aquila imparai, che agl'innocenti Nidi de'figli suoi porta una pietra, <sup>60</sup> Ond'il morso e il velen doma ai serpenti.

Quel sasso che in Reate alzossi all'etra <sup>61</sup> Ceda al mio, che dell'astio il gran colubro Percosse, e lapidò la tua ferètra.

In faccia al Gallo all'Italo all'Insubro Dovea punirsi d'ogni male il fabro Quivi ove Giove ultore ebbe il delubro.<sup>62</sup>

E intorno all'opre mie là nel Velabro, Nel giorno sacro ai Vulcanali antichi, <sup>63</sup> Oh quante volte ti mordesti il labro!

Ma del pennello omai lasciam gl'intrichi; E dimmi ond'è che questa tua milizia Contro gli scritti miei pugni e fatichi.

Van dicendo costor con gran malizia, Che le satire mie non sien miei parti Ma che date mi fur per amicizia.

#### INVIDIA.

Non posso e non saprei, Rosa, adularti: Le satire ancor io non l'ho per tue; E vo', se sbaglio, esser ridotta in quarti: Chè nel mondo più d'un veduto fue Con pensieri sublimi e memorandi All'amico donar le cose sue.

### AUTORE.

Molti furono, è ver, gli animi grandi Di quei, che nel donar già dimostraro Architetta la man d'atti ammirandi:

Suona il nome di molti illustre e chiaro, Che dissetata avrian con auree stille Insin l'idropisia d'un petto avaro:

Si leggono gli esempi a mille a mille Di quei che han dato ai loro amici in preda Gemme servi danar palazzi e ville.

Ma che un dell'opre sue doni e conceda Insieme con il nome anche la gloria, Chi sarà che l'affermi e che lo creda?

## INVIDIA.

E pure afferma a noi verace istoria, Che Aristotil donasse a Teodette I libri in cui spiegò l'arte oratoria.<sup>64</sup>

Fidia alle statue sue chiare e perfette D'Agoracrito spesso il nome incise, <sup>65</sup> E fe creder di lui molt'opre elette.

### AUTORE.

Ma che i libri eran suoi scrisse e decise In un altro suo libro a quei simíle Lo Stagirita, e lo scolar derise:

Fidia fece il cortese ed il gentile, Sapendo che la trappola nascosa Si scopriria dall'arte e dallo stile.

Ma questa turba tua vituperosa Dice ch'ebbi le satire a correggere Da un amico che in cielo or si riposa:

E che dopo che Dio lo volle eleggere E dal carcere uman tirollo a sè, Per opre mie l'ho cominciate a leggere:

Soggiunge poscia ch'ei me le vendè O ver che me le diede in contraccambio D'un gran debito ch'egli avea con me.

Ond'io l'accuse sue confondo e scambio: Or dice ch'io son reo di latrocinio, Or c'ho prestato su gl'ingegni a cambio.

## INVIDIA.

L'ambizion e il bisogno il lor dominio Stendon per tutto, e le più saggie teste Han più volte ridotte all'esterminio. Vario in Roma per suo dette il Tieste Ch'era di Cassio o di Virgilio, e l'ebbe O per furto o per vie non troppo oneste. 66

Chi di Batillo mai creder potrebbe Lo sciocco ardir, che s'usurpò quel distico Onde il grido a Maron destossi e crebbe? 67

Lungo fora il contar lo stuol sofistico, Che della fama il mar sull'altrui nave Solcò con mezzo stravagante e mistico.

Per la necessitade avversa e grave Vender si vide nell'antica etade Andronico gli annali e Stazio Agave.<sup>68</sup>

Or le satire anch'io, c'hai recitate, Tengo che sian d'un altro: i miei giudizi Son che tu l'abbia compre o ver rubate.

## AUTORR.

So ch'adoprati hai tutti gli artifizi, Tutti gli strattagemmi e le potenze, Per veder se di ciò trovassi indizi.

Or con tante domande e diligenze Hai ritrovata ancor prova veruna Delle rabbiose tue maledicenze?

Séguita pure, ed ogni sforzo aduna, Poichè noto è di già che per natura Ogni cagnaccio vil latra alla luna. Ma guarda che la fraude e l'impostura Non ti svergogni al fine e non si scopra Dalla satira mia della pittura.

Dimmi: forse potea compor quell'opra Un che non sia pittor e non intenda Come il disegno ed il color si adopra?

### INVIDIA.

Dimmi ti par che tanto in là si estenda L'ingegno ed il saper d'un che per arte Tratti i pennelli e alla pittura attenda?

### AUTORE.

La fama in ogni tempo in ogni parte Per i dotti pittori i vanni impenna, C'hanno dell'opre lor colme le carte.

Col pennello egualmente e colla penna Pacuvio e Apollodoro erano insigni,<sup>69</sup> E il gemino valor l'istoria accenna.

Volgi alle vite lor gli occhi maligni; Troverai che in formar uomini e carmi Ha la pittura ancor Prometei e cigni.<sup>70</sup>

Ma nell'antichità non vuo'ingolfarmi: Mira come danno aura al Buonarroti Non men le carte che le tele e i marmi.<sup>71</sup> Se i libri del Vasari<sup>72</sup> osservi e noti, Vedrai che de' pittori i più discreti Sou per la poesia celebri e noti.

E non solo i pittori eran poeti Ma filosofi grandi, e fur demoni Nel cercar di natura i gran segreti.

Metrodoro e Platon sian testimoni, E Pirrone Elidense onde discesero Gli Scettici da lui detti Pirròni. 78

Questi e molti altri alla pittura attesero: Onde i tuoi Momi<sup>74</sup> e critici supremi Poco l'istorie e la censura intesero.

Ah' razza senza onor, dubiti e tomi A quattro versi d'un pittore, e ammetti I villani e i bifolchi a far poemi?

Odi d'alme nefande empi concetti: Volevan contraffar lettere e fogli D'un ch'è già morto in nome a me diretti,

Ed in essi notar co'loro imbrogli Delle satire mie passi diversi Che son restati esposti ai loro orgogli;

Poichè si son talmente alcuni versi Nella memoria altrui scolpiti e fissi, Che per tutto oramai vanno dispersi. Ma quanto ho mai dipinto e quanto scrissi Lacerin pur le tue false querele, Furia, di cui peggior non han gli abissi!

Io nulla stimo il genio tuo crudele; E meco al fin di questi tuoi consorti Poco guadagnerà la rabbia e il fiele.

Diero alla rosa una virtù le sorti Contro gli scarafaggi: essi a fatica Si avvicinano a lei, che cascan morti.

Se di tal proprietà vuoi ch'io ti dica L'origine primiera, intenta ascolta L'istoria d'essa e la cagione antica.

Quando da Giove in ciel moglie fu tolta, Ogni animal per la celeste mensa Qualche cosa donò da lui raccolta.

L'ape fra gli altri alla real dispensa Portò certo suo miele, il qual di fresco Manipolato avea con cura immensa.

Questo piacque così, che i numi a desco Per lui furon tra lor quasi alle pugna, Come fa per lo vin lo stuol tedesco.

Men avida l'umor succhia la spugna: E se 'n leccaro i dèi le dita in guisa, Che avean scarniti i polpastrelli e l'ugna. Quindi dall'ape informazion precisa Chiesero di quel miel, la cui ricetta Volean che fosse a lettre d'oro incisa.

L'ape rispose che di rosa schietta Fabbricato l'avea, e che da questa Veniva al miel quella dolcezza eletta;

Dove nel miel che volgarmente appresta Adoprava in confuso il fior d'ogni erba O che nasce negli orti o alla foresta.

Si stupiron gli dèi che sì superba Dolcezza fosse entro la rosa ascosta, Che per le spine appare aspra ed acerba.

Allor dall'ape ogni virtude esposta Fu della rosa, e seguitò narrando La nobiltade e il pregio in ch'ella e posta;

Dicendo, che il saper tanto ammirando Era in lei derivato in un coll'ostro Dal nèttare che Amor versò ballando.

In somma l'ape in quel beato chiostro Sì la rosa inalzò, che fe stimarla E di bontade e di bellezza un mostro. Giove attento dell'ape udì la ciarla; E dopo, in premio di quel miel sì grato, Regina degli insetti ei volle farla; Con patto, che da lei gli fosse dato Per il suo piatto in ogni settimana Una tal somma di quel miel rosato:

Ma perchè udito avea la sovrumana Natura della rosa, ivi creolla Monarchessa de' fiori alta e sovrana.

Terminate le nozze, e già satolla La turba degli dèi, dal sommo tetto Degli animali si partì la folla.

Con l'ape ogn'un di lor colmo d'affetto Si rallegrò: ma pien d'astio e d'orgoglio N'ebbe lo scarafaggio ira e dispetto.

E spinto dall'invidia e dal cordoglio Andò pensando un certo strattagemma Di tôrre all'ape in un l'onore e il soglio.

Quindi egli cominciò solo e con flemma Della rosa a sporcar tutte le foglie Prima che uscisse il sol fuor di maremma;

E mentre l'ape a còr le dolci spoglie Giva de'fiori, ei con sozzura immonda Le corrompeva il miel dentro le foglie.

Volando l'ape alla celeste sponda, Fece a Giove saper questo strapazzo, Esclamando sdegnata e furibonda. Giove entrò in bestia e fece un gran schiamazzo Sicchè a cercar l'autor di quell'ingiuria Scese Mercurio dal sovran palazzo;

E in un tratto il trovò, chè mai penuria Non si diè di spioni: onde fu preso Lo scarafaggio e torturato in furia;

E perchè, quando il re si tiene offeso, Non si adopra oriuolo in dar la fune, Il fatto confessò chiaro e disteso.

Quindi da' numi, per parer comune, Come invido convinto e già confesso, Non fu lasciato da quel fallo impune:

Perchè dunque tentò con empio eccesso Di tôr l'onore all'ape, a lei facendo Dell'alveario e della rosa un cesso:

Fu sentenziato con rigor tremendo, Ch'ei viva nello sterco, e che gli sia Della rosa l'odor veleno orrendo.

Sicchè, Invidia, tu senti... Or veugan via Questi tuoi scarafaggi: ebbe dal fato L'istessa proprietà la rosa mia.

Prima mi mancherebbe e lena e fiato, Ch'io potessi ridir delle tue furie Gli occhi maligni e il labbro avvelenato. Quanti ne' tribunali e nelle curie Il valor la dottrina e l'innocenza Han da te ricevuti e affronti e ingiurie? Atene il sa, donde la tua potenza

I più degni scacciò coll'ostracismo Ed a Socrate 75 diè l'empia sentenza.

E bene hai per politico aforismo Di distruggere ognun, se infin tentasti Di distruggere Iddio coll'ateismo.

A quanti il premio dei sudor negasti! Dicalo Manlio, a cui con tante accuse Quasi il dovuto trionfar rubasti. 76

Per le macchine tue false e confuse L'oliva al crin non impetrò Milciade, E fra i ceppi la vita al fin concluse:

Aristide per te, per te Alcibiade Fur banditi e dannati: il tuo contagio Quant'anime infettò degne d'Iliade! 78

Fu l'àttico liver così malvagio, Che mandò quel Temistocle in esilio, Che la Grecia salvò dal gran naufragio:

Nè bastò lo sbandirlo a pien concilio, Che lasciò contro lui trattar la satira A un poeta che allora era il Lucilio.<sup>79</sup>

Rosa. - Poesie.

Colui che nel rispetto usato a Stàtira Più chiaro fu che in debellar le squadre E i popoli domar dal Gange all'Atira;

Quello dich'io, a cui l'opre leggiadre Diero il titol di grande, ardea di smania, Se talvolta sentia lodar suo padre. 80

Dalla perfidia tua spinto ad insania Palamede il gran saggio ai più congiunti Tese di tradimento iniqua pania.<sup>81</sup>

Neron, che tutti avea d'infame i punti, Quanti fece ammazzar, perchè le gorge Ragliavan più di lui su i contrappunti: 82

Chi con occhio linceo l'istoria scorge, Che nel Peloponneso ognun s'armasse Per tua sola cagion chiaro s'accorge.<sup>83</sup>

Tiberio esiliò colui che trasse L'atrio avvallato fuor del suolo instabile, Senza che parte alcuna in lui guastasse:

Ma qui non terminò l'odio esecrabile, Poichè uccider lo fe, quando il cristallo Rese affatto nervoso e malleabile.<sup>84</sup>

Per invidia Adrian fe sì gran fallo, Che il ponte demolì che il fier Romano Impose all'Istro e lo tenea vassallo: Anzi ai Parti donò l'invido insano Tante provincie, acciò che s'obliassi Che l'avea soggiogate il gran Traiano;

Molti uomini da lui di varie classi Chiari in arte o in saper furono oppressi,<sup>85</sup> Perchè nessuno a paragon gli andassi.

Caligola ordinò che si togliessi Ai Manli la collana, ai Quinti il crine, E che il Grande a Pompeo più non si dessi:

Fe dell'anime illustri e pellegrine Romper le statue; e si dolea che in terra Incendi non seguian stragi e rovine.<sup>86</sup>

L'empia malignità che in te si serra Fe dalla patria uscir Scipio e Pompeo Per evitar del tuo furor la guerra.<sup>87</sup>

Visse in Lesbo però già Timotèo, Conone in Cipro, ed in Egitto Cabria: In Tracia esule andò Care in Sigeo.<sup>88</sup>

Del tuo crudo furor preda in Calabria Pittagora cadéo, che meritava Quanti altari giammai vide il Solabria.<sup>89</sup>

La propria man vittoriosa e brava In sè stesso voltò già Diosippo Per sottrarsi al livor che l'accusava. 60 Benchè in mezzo al comando ognun sia lippo, Per non esporsi a te lasciò Cartago, Vinti ch'ebbe i Romani, il gran Santippo. 91

Perch'ebbe invidia all'uom, l'Angel più vago Precipitò dal cielo; e il sole esangue Vide spirto sì bel cangiarsi in drago:

Ei per invidia poi mutato in angue Eva deluse; e misero preludio Fu d'Adamo il sudor, d'Abelle il sangue:

E quindi per tuo mezzo e per tuo studio Empiamente schernita e vilipesa L'innocenza coll'uom fece il ripudio.

# INVIDIA.

Tu narri ciò che può recarmi offesa, Ma non dici qual gloria al ciel congiunse L'eccelse menti ov'io mi sono appresa.

Tucidide per me tant'alto giunse, Che, d'Erodoto udendo i libri egregi, Il mio nobile ardir l'alma gli punse.<sup>92</sup>

Chi condusse Alessandro a tanti pregi, Se non la sola invidia ond'ei s'accinse Del grande Achille ad emular i fregi? 253

Chifu che a tante imprese indusse e spinse Cesare, se non l'astio il qual sì forte Co'trionfi di Mario il cor gli strinse? Di Temistocle il petto all'opre accorte Co'trofei di Milciade io fui che mossi:95 Chè son gl'impulsi miei d'onor le scorte.

## AUTORE.

Mènti, mostro plebeo: da te non puossi Amar virtude, e la tua rabbia amara Sempre ha i gesti di lei turbati e scossi.

Emulazion illustre e nobil gara Fu di quei grandi eroi: l'alme non rende Prodighe di sudor l'invidia avara.

Non si cangiano i nomi: il sol che splende Tenebre non apporta; il ben che giova Non fu mai figlio di cagion che offende.

Cosa alcuna da te mai non si approva; Anzi il tutto da te s'accusa e danna, E per nuocere altrui fassi ogni prova.

Ma non sempre del vero i raggi appanna L'atro vapor che la tua frode esala, E non inganna il ciel, se l'uomo inganna.

Poichè, alle frodi tue troncata ogni ala, Sei di forze non sol debili e nulle, Ma spesso alla virtù servi di scala.

Chiaro Alcide per te fu nelle culle; E diè lo scettro a Costantino e a Dàvide Di Massimin l'invidia e di Saulle.<sup>96</sup> Vide un lago una volta ardite e impavide Salir le nubi ed oscurar le stelle,

Di pioggia e di tempeste onuste e gravide. Ond' egli ch'era pauroso e imbelle

Si pisciò sotto, e i suoi timori acuti Così narrava all'ostriche e all'arselle:

-- Oimè, che furia è questa ? il ciel m'aiuti! Son briache le nuvole, e mi vengono Su'l viso a vomitar gli umor bevuti.

Che sì che l'acque mie torbe divengono, E fuggir mi vedrò fino alle rane, Se a questa voltale lor vie mantengono? —

Queste sue voci timorose e strane Il lago non finì, che l'acque accolte Versaro addosso a lui le nubi insane:

Cadean le pioggie tempestose e folte: Ond'ei gonfio e cresciuto al gran diluvio Credea del ciel le cateratte sciolte.

Qual trabocca l'ardor fuor del Vesuvio; Tale il lago versò fuor delle sponde, Che ritenuto non l'avria Vitruvio; 97

E in tre rive più larghe e più profonde Scorrea, perduto il suo timore inutile, Signor della campagna e ricco d'onde. Quindi, con voci non distinte e mutile Per la gran gioia, a sè medesmo disse: — Pazzo, io temea quel che alla fin m'er'utile.— Tale a punto è virtù; l'invide risse

Tale a punto e virtu; l'invide risse
Crescer la fanno e superar le rive
Che a lei forse l'applauso avea prefisse.
Dieron di pin d'allor d'appio e d'olive

Quattrocento corone insigni e note, Di Teagene al crin le feste argive: 98

Il valor di costui cotanto puote, Ch'ebbe in Taso una statua illustre e degna: La qual fu di livor fomento e cote;

Chè, morto il grand'atleta, un'alma indegna Flagellava ogni notte a più non posso Quella statua, d'onor premio ed insegna;

E durò tanto, che alla fin commosso Fu ad ira il bronzo stesso; onde una notte L'invido uccise col cadergli a dosso.

 Le leggi di Dracon quivi incorrotte Condannaron la statua, e fu sommersa Nell'onde dell'Egeo spumose e rotte.

D'allora in qua sterilità perversa Afflisse i Tasi, e, fin che stette in fondo La statua, crebbe la penuria avversa; Quindi tirata fuor del mar profondo Per consiglio d'Apollo, applausi immensi Ed onori divini ebbe nel mondo.

Sicchè, Invidia, non va come tu pensi: Quando ti credi aver virtù disfatta, Le risorgon di nuovo e altari e incensi.

Momo a torto o a ragion il tutto imbratta: E se a Ciprigna non può dar la lima,

Le di lei scarpe a criticar s'adatta.99

Ma i Daffidi plebei virtù non stima: Di Cibele la palma ai dì vetusti

Ebbe il piè tra le tane e in ciel la cima.

Fortunata l'etade, in cui gli Augusti Facean lasciar lo strepitar da banda Ai ranocchi più striduli e robusti! 100

In Atene città sempre ammiranda Di Vesta non potea soffiar ne'fuochi Demòcare che avea bocca nefanda.

Legge di Salamina, or ch'io t'invochi È forza: il suolo altrui guastano i porci,

E van co'denti interi in tutti i lochi. 101

Invidia, se tu fossi uguale ai sorci Rodendo il tutto, fora un mal felice; Ma tu l'onor con la calunnia accorci. Onde Medio dicea, che se pur lice Della calunnia risanar la piaga, Non se ne va già mai la cicatrice:

Teasida, arrotando un di la daga, Con parole asseri vere ed argute, Che più del ferro la calunnia impiaga.

Roma, tu il sai, che poco fa vedute L'esequie hai di quell'uom, cui la tragedia Diè con tragico fin calunnie acute.

Oggi principe alcun più non rimedia A tauta infamità: l'Italia cade Fatta ai calunniatori albergo e sedia.

Caronda gli mandò per la cittade Cinti di mirto, e il popolo compagno Co'torsi gli seguía per le contrade:

Proibi loro Atene il fuoco e il bagno Ed il commercio, e in guisa tal trattolli Che stimavan la forca un gran guadagno.

Roma col fuoco già contrassegnolli Come fassi ai barili la vendemmia, E in fronte gli marcò con certi bolli. 102

Torna, torna nel mondo, o Legge Remmia! Or che per tutto la calunnia ingiusta Calpesta il giusto e la virtù bestemmia: La giustizia per lei non è più giusta, Chè non ci resta più memoria ed orma · O di berlina o d'asino o di frusta.

Ma che? vigili il cielo, e il mondo dorma: Con i marmi che porta in Grecia il Perso Di Nemesi la statua al fin si forma.<sup>103</sup>

Così dicevo, e nel furore immerso Pur la seguía: ma prorompendo in gemito L'Invidia alzò di pianto orribil verso;

E riempiendo il ciel di strida e fremito Squarciossi il crine e 'l volto, e poi disparve: Ed io desto restai, ma pien di tremito.

Or confrontando le vedute larve Con gli accidenti miei, conosco e trovo Che fu mera vision ciò che m'apparve.

Quanti contro di me sostengo e provo Di maligno livore iniqui inganni, E ne sorge ogni di qualcun di nuovo! Sicchè di sogni sotto il velo è i panni Spesso di verità racchiuso è il suono, Massime di disastri e di malanni.

Dunque ciò che ho sognato e ch'io ragiono, Musa, ai posteri miei descrivi e narra; Ma sia penna la sferza, e stammi in tuono: atira insieme e apologia bizzarra à quest'opra, ed allo stuol mordace fatti i detti miei saran caparra. sì fatta genía vile e loquace ponder non dovřei: ma dir si suole e confessa l'error colui che tace. So che a farla chetar le voci sole rza non hanno, se però l'ingegno n fa dire alla man le sue parole: Che di questa canaglia il vizio indegno come il mal francese; indarno io predico, non adopro nel curarlo il legno; E per guarirla dall'umor maledico persone dottissime; il chirurgo da Ferrara, e Pistolese è il medico: 104 Chè se per man di questi io non la purgo, isperata è la cura: oggi non usa uarir gli Alcandri come fe Licurgo. 103 Per adesso a costor componi, o Musa, u sciroppo rosato, il qual prepari uella malignità ch'è loro infusa. E intanto dai tuoi versi il mondo impari, he son l'invidie lor misterïose. uando umanar si vogliono i somari, Necessario è che dian morso alle rose. 106

### NOTE ALLA SATIRA SESTA.

- ¹ Cintia, Diana nata a piè del Cinto, monte dell'isola di Delo, dea della luna; presa qui per la luna stessa. Cornuto argento; intendi quella parte del disco della luna che nelle prime fasi mostrasi curva e di color biancastro: l'altro è detto con maligna allusione.
- 2 Eolo, Dio che teneva e scioglieva i venti nelle grotte di sette isole del mar di Sicilia che da lui si chiamavano Eolie.
- 3 Intendi Morfeo, Dio dol sonno, a cui eran dedicati i papaveri. Il poeta pare che prenda per pianta anche l'oppio (sonnifero estratto dal papavero), a quel modo che Crescenzio e altri citati nel Vocab. hanno usato oppio per pioppo. Parrucca, qui chioma naturale, al modo francese.
  - Intendi: Febe dalla bionda capiglia-

tura, dio del sole, era uscito dai Gemini (Gemelli) costellazione dello zodiaco nella quale entra di maggio, per passare nell'altra costellazione del Cancro; ed io avevo il canchero addosso.

- 5 Intendi, l'astro di Venere, Fosforo, la stella Diana.
- 6 Ctoto, una delle Parche filatrici dell'umana vita, detta così dal fuso o dal gomitolo. (Salvini.)
- 7 Pietra tidia chiamavano gli antichi la pietra del paragone, forse perchè da prima trovavasi solamente sul Tmolo monte della Lidia.
- 8 Custode tricipite, Cerbero, cane di tre teste, che stava a guardia dell'inferno. Pittone, Dio dell'inferno. Dite, il regno di Dite (che è lo stesso Plutone), l'inferno.
- 9 Caucaso, monte tra l'Europa e l'Asia; Atlante, monte nell'Affrica. — Bermi, abitanti del monte Bermio nella Ptiotide; Serberi, forse i Serbi collocati dagli antichi verso il Bosforo Cimmerio; appellativi qui di popoli rozzi e selvaggi.

- 10 Allude a un passo di Macrobio (Saturnali, I, 22): « Nemesi, dea che si adora in opposizione alla superbia, che altro è se non la potenza del sole? del quale questi sono i naturali effetti, che oscura ciò ch'è splendido e lo toglie dinanzi dagli occhi, ciò ch'è all'oscuro illumina e offre a vedere. » Così Nemesi (la Indignazione) abbassa i malvagi fortunati, gli umili e da bene solleva. Il poeta però, che più sotto torna su questa comparazione, confonde non bene Nemesi con l'Invidia: l'Invidia fu ente allegorico presso i poeti antichi, non dea.
- 11 In Mensi, città dell'Egitto, adoravasi il dio Api sotto forma di bove: in Mende, altra città pur dell'Egitto, un ariete: ma sotto la forma del toro e dell'ariete si venerava geroglisicamente la potenza del solo oriente ed occidente.
- 12 Epicuro veramente non ammise la pluralità e infinità de'mondi (il che fece Anassimandro della scuola ionica), sì rinnovò la dottrina democritiana degli atomi, principii di tutte le cose.
  - 13 Alla Febbre furono innalzati tempii dai

Romani: l'altro mentovato dal poeta ebbe culto e imagini oscene e sacrifizii sotto nome di Priapo.

- 14 Di questa dea, sant'Agostino (Città di Dio, VI) « De stimulis, quibus ad nimium » actum homo impellitur, Dea Stimula nomi-» natur. » (Salvini.)
- 15 Miagro, il quale secondo Plutarco si domandava anco Acore (e però poteva stare ancora la prima lezione del testo che diceva Acore), era adorato dai popoli dell'Elide, perchè da loro discacciò una gran quantità di mosche che infestavano il paese. (Salvini)
- manichæorum): « Quid stercore aspernabi» lius? quid cinere abiectius? At hæc tan» tas agris utilitates afferunt, ut eorum
  » inventori, a quo etiam stercus nomen ac» cepit, Stercutio, divinos honores Romani
  » deferendos putarent. » E Macrobio (Satur. 1)
  dice che i Romani chiamarono Saturno pur
  col nome di Stercuzio, quod primus stercore
  fæcunditatem agris comparaverit. Dunque,
  diremo col Salvini, la cosa non è tanto
  brutta quanto la vuol far credere il poeta

e in questo verso e più sopra, dove dice che aveva il proprio nume insin la m...

17 Che li starnuti si salutassero come si fa anche in oggi e si adorassero, mi pare d'averlo letto in Plinio, in Afrodiseo ne'Problemi, e in altri; ma non già delle cor.... (Salvini)

18 Mefiti non so che sia altro che una fetida esalazione; e in Napoli da questa parola son dette le Mofete, grotte annebbiate e puzzolenti: ma non so che ella fosse dea. — Cloacina fu detta, perchè fu trovata la sua effigie sopra la gran chiavica o cloaca, e non già perchè fosse una dea sopra i cessi e sopra le cloache: e se è la medesima con Venere Cloacina, questa fu detta dall'antico verbo cluere che vale.pugnare combattere, quasi Venere guerriera. (Satvini.)

19 Lindo, città dell'isola di Rodi. Raccontasi che Ercole affamato chiese mangiare a un contadino; e, negandoglielo questi, staccato un bove dall'aratro se lo divorò.

Tempione, colpo dato con mano nella tempia o intorno ad essa.

#### NOTE ALLA SATIRA SESTA. 337

- 21 Saracino, certa imagine di legno, nella quale i cavalieri correndo in giostra rompeano la lancia. Puleggio: specie di erba odorosa.
  - 22 Tantalo: vedi Sat. V, n. 41.
- 23 Ardea, voce latina d'uccello da noi detto airone. - Arzagola, altra specie d'uccello così detta, quasi ardea alba. (Salvini.) - Sono uccelli acquatici.
- 25 Democrito, d'Abdera, filosofo greco del sec. IV av. G. C., teneva che la terra fosse resultata dalla combinazione degli atomi incontratisi pel vuoto.
- 25 Teocrito di Siracusa, vissuto nel secolo III av. G. C., compose poesie pastorali.
- 26 Pirro, re dell'Epiro, entrando vittorioso in Argo, morì della percossa d'un tegolo scagliato da una donna.
- 27 Questo apologo è tratto dalle favole greche di Esopo.
- 28 Colco, sul Ponto, patria di Medea fattucchiera e venefica, dove, secondo le tra-Rosa. - Poesie. 22

dizioni poetiche de'Greci e Latini, nascevano d'ogni maniera veleni magici.

- <sup>29</sup> Mastice propriamente significa la resina del lentisco, genericamente la proprietà di molte sostanze composte, come la colla ec.
- 30 Largio Licinio scrisse un libro a provare che la favella di Cicerone era poco pura e impropria, e al libro diè nome di Ciceromastix (sferza di Cicerone): e Carbilio o Corbilio pittore scrisse nel medesimo senso un Eneidomastix (sferza dell'Eneide).
- 31 L'ira d'Achille con Agamennone per conto della schiava Briseide fu soggetto dell' Iliade d'Omero. (Salvini.) Criseide, figliuola di Crise sacerdote di Febo, tolta da Agamennone e non voluta restituire alle istanze del padre; per cui Febo mandò la peste nell'esercito greco. (Salvini.)
- 32 Sericani, abitanti della Sericana, regione dell'Asia poco nettamente determinata dagli antichi; forse è la parte settentrionale della China. — Vennoni o Vennoni o Vennoneti; popoli delle alpi retiche. —

Bavio e Mevio, poetacci del tempo d'Augusto, derisi da Virgilio e da Orazio. — Aristarco, critico alessandrino restitutore del testo di Omero; qui malamento confuso con Zoilo detrattore del gran poeta e che per ciò dicesi fosse lapidato. — Male anche è qui Omero chiamato il cantatore di Memnone (cioè del figliuolo dell'Aurora, che con gran numero d'orientali venne in aiuto di Priamo e fu ucciso da Achille); chè Omero non cantò mai di queste cose, sì le cantò O. Smirneo Calabro.

33 Troilo, figliuolo giovinetto di Priamo, azzuffatosi con Achille figliuolo di Peleo (Pelide) fu ucciso dal medesimo. Virg., Eneide. I. — Orange, intendi Maurizio ovvero Federico di Nassau principi d'Orange e statolderi d'Olanda, che combatterono ambedue splendidissime battaglie per la indipendenza del loro paese contro gli Spaguoli nel finire del sec. XVI e nella prima metà del XVII. — Broglio, Vittore conte di Broglio, che fece la campagna di Fiandra col re Luigi XIV nel 1667 e 1668 e si trovò a molti splendidi fatti d'arme; ovvero, altri di questo nome, men conosciuto.

#### 340 NOTE ALLA SATIRA SESTA.

34 Questo cenno delle ire che ebbero fra loro Senofonte e Platone, grandi filosofi ateniesi contemporanei, è tolto dal libro XIV, cap. III, delle Notti Attiche d'Aulo Gellio.

35 Fatto attestato da Diogene Laerzio nella Vita di Democrito.

36 Non Anassiman/ro, ma Anassimene di Lampsaco, storico greco che visse al tempo di Alessandro Magno e fu nemico a Teopompo di Chio oratore e storico della medesima età, contraffece lo stile e usurpò il nome di Teopompo in certi libri dove denigrava gli Ateniesi i Lacedemoni e i Tebani a fine di ruinare la riputazione del suo avversario.

37 Si stampano per lo più dopo l'opere dello storico Crispo Sallustio una invettiva di Cicerone contro di lui e la sua risposta: ma son fattura di alcun declamatore o retore dell'Impero. — Di Q. Remnio Palemone grammatico dice Svetonio: «ebbe tanta arroganza, che chiamava porco Varrone; e le lettere affermava esser nate seco per seco morire.»

38 Cesare il dittatore a un elogio che

Cicerone avea fatto di Catone Uticense contrappose l'Anticatone in due libri, che Tullio appellava vituperationem.

- 39 Anubi, idolo degli Egiziani con la testa di cane.
- 40 Florida, contrada dell'America settentrionale. Leggo poi Sarragica, intendendo la spiaggia di Saragan una delle Filippine nell'Oceano orientale; e non contutte l'edizioni Sarpagica, che non vuol dir nulla.
- 41 Austro, la parte onde spira il vento austro (scirocco); mezzogiorno. Centauri, mostri mezzo uomini e mezzo cavalli, nati da Issione e dalla nube ch'egli abbracciò in vece di Giunone.
- <sup>42</sup> Di Boote il plaustro, il carro di Boote, la costellazione polare.
- 43 Il vero nome di Platone era Aristocle, ma ebbe questo soprannome dalla larghezza degli omeri. (Salvini.)
  - 44 Dio dell' orto, Priapo.
- 45 Supposta. « Medicamento a guisa di candelotto, che si mette per la parte dere-

tana, per muovere gli escrementi. » (Cru-sca.)

- 46 Parione, contrada di Roma. Pasquino, vedi Sat. IV, n. 44.
- 47 Magra, fiume che divide la Toscana dal Genovesato. (Salvini.)
- 48 Pare che qui, come sei versi più sotto, alluda ad alcuni suoi malevoli, che designa con nomi accademici, o co'nomi supposti sotto i quali mandavano fuori le loro scritture.
- 49 Cacco. Vedi Sat. I, n. 90. Come più sotto a Margutti vedi Sat. I, n. 55.
- 50 Cillenio, Mercurio; così detto da Cillene, montagna dell'Arcadia, dove Maia sua madre lo partorì. (Salvini.)
- 51 Arato di Sicione, institutore della lega achea, per i suoi consigli era venuto in molta grazia di Filippo IV di Macedonia: del che invidiosi i cortigiani si dettero a vituperarlo, è giunse a tale il loro odio che una sera il perseguitarono tirandogli dietro de'sassi: Filippo gli condanno a uno sborso di 20 talenti, poi dopo alcun tempo gli fece uccidere. (Plutarco in Arato).

- 52 Ciò che ora si dice d'Apelle è storico. Il re era il primo Tolomeo d'Egitto: Antifilo, l'accusatore, un rivale d'Apelle nella professione.
  - 53 Mida, vedi Sat. IV, n. 53.
- 54 Stigie, infernali. Stige è palude dell'Inferno.
- os Aletto e Megera, Furie, di orribile aspetto.
- Agrippa genero d'Augusto in onore di tutti gli Iddii e di Giove Ultore o vendicatore; oggi Santa Maria della Rotonda (dalla sua forma) (Salvini.) Ivi gli artisti dimoranti in Roma solean fare l'esposizione delle loro opere in certo tempo dell'anno.
- 57 Un calzolaio notò in una pittura d'Apelle, che avesse fatto di meno una fibbia ne' calzari: il pittore acconciò. Il giorno di poi venne il calzolaio a criticar la gamba; di che sdegnato Apelle gli disse: « Il calzolaio non passi oltre la scarpa. »
  - 58 Lito euboico, cioè di Eubea, oggi Ne-

groponte. Vuol dire: « starei a patti d'andare schiavo in Turchia. »

- 59 Noverca, matrigna.
- 60 Intende forse della pietra aetile, cioè aquilania, che si trova nei nidi dell'aquila: la qual pietra ha in corpo un'altra o più pietre, e a scuoterla suona. (Salvini.)
- 61 Non so se allude a quel che narra Giulio Obsequente nel libro De prodigiis: « Nel consolato di Cn. Ottavio e C. Scri» bonio furono crollati da un terremoto i » tempii nella città di Reate, e scosse via » le pietre di cui era lastricato il foro » (Salvini.)
  - 62 Vedi sopra, n. 56.
- 63 Velabro era un luogo in Roma, che occupava la pianura tra il Campidoglio il Palatino e l'Aventino, pella quale stagnarono anticamente le acque del Tevere (quasi, cred'io, così detto, come un gran lavatoio); e asciugate le medesime, il nome antico rimase oggi dov'è la chiesa di San Giorgio, detta perciò in Velabro, o stroppiatamente il Velo aureo, come alcuni la chiamano. (Salvini.) Vulcanati, le foste in onore

di Vulcano, che nel calendario de'Romani sono notate X Kal. sspl., venivano dunque a'23 d'agosto. (Salvini.) — Allude anche qui a un'esposizione che facevasi in Roma in quel luogo e a quei giorni.

63 « Aristotile avea donato al suo discepolo Teodette i libri dell'arte oratoria da pubblicare: ma poi, sopportando a male in cuore d'aver donato altrui il titolo di quelli, fermandosi in un suo volume intorno a certi argomenti, aggiunse aver più largamente trattato quella materia noi libri di Teodette. » (Val. Massimo, VIII, 15.)

63 « Discepolo di Fidia fu Agoracrito di » Paro, gradito a lui in grazia della gio-» ventà. Per lo che dicesi gli donasse pa-» recchie opere da spacciare col nome suo.» (Plinio, Stor. nat., XXXVI, 5.)

66 Vario, poeta romano del tempo d'Augusto, fece una tragedia intitolata Tieste, comparabile, secondo Quintiliano, a qualsivoglia dei Greci. Ma Acrone, antico scoliaste di Orazio, dice che Vario mandato da Augusto ad uccidere il poeta Cassio parmense, già tribuno de soldati sotto Cassio

e Bruto e allora dimorante in Atene, lo trovò studiando; e uccisolo, gli porto via un armadio dove erano i suoi scritti: e, perciocchè egli avea composto molte cose e tra queste delle tragedie ancora, crederono molti che il Tieste tragedia di Vario fosse di questo Cassio parmigiano (Salvini.) — Secondo un antico Scoliaste delle Bucoliche, il Tieste era di Virgilio; dal quale l'ebbe la moglie di Vario e lo passo al marito.

- 67 Batillo, poeta mediocre del tempo d'Augusto, avendo Virgilio dato fuori anonimo un distico applaudito su gli spettacoli di Cesare, se ne spaccio autore. (Donato in Virgilio.)
- 68 Papinio Stazio, poeta del secolo I dell'e. v. compose l'Agave tragedia, la quale secondo l'autorità di Giovenale (sat. VII) dovè per fame vendere a un certo Paride.
- 69 M. Pacuvio, tragico romano, nato a Brindisi nel 534 di R., morto a Taranto il 624, fu pittore. Apollodoro, v. Sat. III, n. 15.
  - 70 Prometeo, secondo le favole, formò di

fango il primo uomo.— Cigni, appellazione dei poeti, dal canto dolcissimo che gli antichi attribuivano a quell'uccello.

- 71 Di Michelangiolo Buonarroti sanno tutti che fu scultore pittore architetto e poeta.
- 7º Cioè Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da M. Giorgio l'asari, pittore e architetto Aretino.
- 73 Metrodoro, Sat. IV, n. 15. Di Platone disse Dicearco che fu studioso della pittura e scrisse poemi (Laerzio in Platone.) Di Pirrone d' Elide, filosofo, scrisse Antigono Caristio, che « in principio egli fu » oscuro e povero pittore, e che în un gin- » nasio d'Elide si conservano certi lampa- » disti non infelicemente dipinti da lui. » (Diogene Laerzio in Pirrone.)
- 74 Momo, Dio della irrisione e della satira.
- 75 Socrate, il più santo degli uomini antichi, fu condannato a morire bevendo un estratto di cicuta.
  - 76 Cn. Manlio Vulsone, console in Asia,

tornando dall' aver fatto la guerra ai Gallogreci e chiedendo il trionfo nel tempio di Bellona, gli si opposero i dieci legati mandati con lui; pur l'ottenne col suffragio degli amici e parenti. (Livio, VIII.)

77 Milziade, capitano degli Ateniesi nella battaglia di Maratona, avendo chiesto una corona di oliva per ricompensa alla vittoria, gli fu negata: poi, accusato di tradimento per non aver preso l'isola di Paro nella guerra marittima contro i Persiani, fu condannato a sì grossa ammenda in denaro, che, non potendo egli per la povertà sua pagarla, morì in prigione.

78 Aristide capitano ateniese nella seconda guerra medica, fu per l'emulazione con Temistocle e pel cattivo senso che faceva ad alcuni l'esser lui comunemente appellato il giusto, multato nell'esilio di dieci anni per ostracismo. — Alcibiade, valoroso capitano ateniese, fu reso sospetto al popolo, nel tempo della sua assenza, da'suoi invidiosi; i quali presero occasione di accusarlo di sacrilegio, perchè tutte le statue innalzate nella città in onore di Mercurio erano state gettate a terra la notte avanti

al giorno della sua partenza; della quale empietà egli fu creduto reo, e perciò condannato e confiscatogli tutti i beni. (Satvini.)

79 Attico livor, il livore degli Ateniesi. Temistocle, capitano ateniese, dal cui senno più che dalle armi della Grecia, dice Cornelio Nepote, su vinto Serse nella battaglia navale di Salamina, dove per la prudenza d' un sol uomo su liberata la Grecia, e l'Asia soggiacque all'Europa; non issuggi l'invidia de' suoi cittadini, e pel timore che egli divenisse troppo potente nella repubblica fu cacciato dalla città. (Cornelio Nepote in Temistocle.) - Aristofane, comico antico ateniese, comparato per avventura a Lucilio satirico latino; perchè l'antica commedia attica era quasi una cosa medesima con la satira. Aristofano nella commedia I Cavalieri scherza sopra la morte di Temistocle. che morì, secondo lui, tracannando il sangue di toro: chiamandola una maniera di morire coraggiosissima. (Salvini.)

80 Alessandro Magno, si congiunse in legittimo matrimonio a Statira, figliuola maggiore di Dario da lui vinto e spogliato del

- regno. Gange, siume dell' India: Atira, siume della Tracia. (Salvini.) Alessandro uccise il prode e vecchio soldato Clito, perchè in un convito esaltò i fatti di Filippo padre d'Alessandro sopra quelli di esso Alessandro.
- 81 Palamede, figlio di Nauplio, re della Eubea, era ingegnosissimo; e per invidia contro Ulisse scoperse la finzione di questo, che contraffaceva l'insensato per non andare alla guerra di Troia. (Salvini.) Fu anche accusato d'intendersela co' Troiani e voler tradire i capitani greci.
- 82 Nerone, pazzo della musica infamava e ingiuriava gli emuli suoi, tentava di corrompere i migliori di sè, avvelenò Britannico anche perchè avea più soave la voce che non avesse egli. (Svetonio.)
- 83 Occhio linceo, Sat. IV, n. 11. La guerra del Peloponneso, che dal 431 al 404 av. G. C. straziò la più bella parte di Grecia, nacque dalla rivalità di Atene e Sparta.
- 84 Sol d'uno di questi due fatti m'è riuscito trovare un cenno, ma non del tutto

consentaneo a quel che ne canta il poeta:

« Olicono che al tempo di Tiberio imperatoro si trovò un modo di temperare il vetro ché egli fosse pieghevole, e che si
guastò tutta la bottega di quello artefice, acciocche non si levasse il pregio al
rame all'argento e all'oro. » (Plinio, St.
nat. XXXVI, 66.)

83 Di Adriano, imperadore per adozione di Traiano, racconta Sparziano suo biografo che fece ruinare il ponte sul Danubio da Traiano fabbricato, che a Cosroe re de'Parti rese la figliuola toltagli da Traiano, e che egli, facilissimo scrittore in prosa e in verso e perito in ogni arte, pur derise disprezzò o calpestò sempre, per emulazione di dottrina, i professori di tutte le facoltà.

86 Caligola imperatore tolse alle antiche famiglie romane le loro insegne; ai
Manlii, che dall'aver un di loro tolto a un
Gallo da lui ucciso in battaglia la collana
(in latino torquem) si chiamavano Torquati, tolse essa collana; ai Quinzii, che dai
lunghi ricci dell'antico dittatore (in latino
cincinni) chiamavansi Cincinnati, l'inse-

gna del riccio; ai Pompei il titolo di Magni, ottenuto dal genero e rivale di Cesare. Anche, atterrò le statue degli uomini illustri fatte da Augusto trasportare nel Campo Marzio; e lamentavasi che il suo impero non fosse, come quel di Ottaviano e Tiberio, insignito d'alcuna pubblica calamità. (Svetonio, in Caligola.)

87 Scipione l'Affricano, cedendo dinanzi all' invidia popolare, esulo da Roma e morì in Linterno, borgo della Campania: Pompeo, dopo le insigni vittorie asiatiche, si ritrasse alcun poco dagli affari pubblici e da Roma.

88 Timoteo, capitano ateniese nella guerra del Peloponneso, ingiustamente accusato di tradimento, fu multato in 100 talenti: ed egli si ritrasse in Calcide d'Eubea e nell'isola di Lesbo. — Conone, altro capitano ateniese, fece belle prove di guerra in Cipro, e secondo un passo di Cornelio (Chabrias, 3) vissevi molto. — Cabria, ateniese, dopo aver servito la patria sua, andò volontario a combattere in Egitto, quando questo regno avea guerra co' Persiani. — Care, altro capitano ateniese, collega e ac-

cusatore di Timoteo, sebbene dissimile di costumi e di azioni dagli antecedenti, pure onorato e rotente in Atene, dovè abbandonarla e ritrarsi in Sigeo, terra di Tracia.

89 Pitagora, filosofo, sedendosi nella casa di Milone in Crotone in compagnia d'altri. tale che non era stato voluto ammettere in quella casa, per invidia le appiccò fuoco.. Dicono anche che ciò facessero gli stessi Crotoniati, per sospetto e paura che Pittagora non volesse pigliar la tirannide. (Diogene Laerzio in Pittagora.)

90 Diosippo, ateniese, bravo giocator di pugna, per l'eccellente sua forza fu molto accetto ad Alessandro Magno, e perciò invidiato dai Macedoni, i quali lo rampognavano di codardo. Horrata, uno di essi, lo sfidò a duello: dove Diosippo diede segni non equivoci del suo valore, e vinse. I Macedoni sempre più invidiosi continuarono le mormorazioni, alle quali Alessandro diede orecchio. Finalmente, avendolo accusato al re d'aver tolta in un convito una tazza d' oro che essi avevano riposta, non potendo

354 NOTE ALLA SATIRA SESTA.

più comportare tanta persecuzione, si uccise da sè stesso. (Salvini.)

- 91 Santippo lacedemone, chiamato in aiuto da Cartaginesi nella prima guerra punica, vinse e prese Attilio Regolo. (Salvini.) — Di Lucifero, l'angelo più vago che per la ribellione divenne Satana, tutti sanno.
- 92 Tucidide, grando storico ateniese, essendo fanciullo, udi recitare da Erodoto i
  libri delle sue storie nelle grandi feste
  d'Olimpia, o preso da un certo entusiasmo
  s'empiè di lacrime: onde Erodoto, considerando l'indole del fanciullo, voltatosi a
  Oloro suo padre, gli disse: il vostro figliuolo ha l'anima matura per ricevere i semi delle dottrine e delle cognizioni. (Salvimi.)
- 93 Alessandro Magno, quando fu a Troia, correndo, unto di unguenti e nudo, con i compagni, intorno la statua di Achille, la ornò di corone; predicando lui felice, perchè vivo gli fosso toccato si fedele amico, e morto si gran banditore delle sue lodi;

alludendo a Patroclo e Omero. (Plutarco in Alessandro.)

94 Giulio Cesare, parente di C. Mario e della medesima fazione come quegli che era popolare, molto ammirò ed esaltò i fatti di Mario: e Silla, che lo volea far uccidere, benchè giovinetto, come parente di Mario, fu dissuaso da certi; a' quali e' disse, ben poco vedere essi, se in un tal fanciullo non vedean molti Marii. (Plutarco in Cesare.)

95 Temistocle giovinetto, a chi gli domandava perchè di notte, quando gli altri dormivano, egli si aggirasse per le strade, rispose: perchè i trofei di Milziade mi svegliano dal sonno.

96 Alcide, Ercole, il quale pur nella culla strozzò i due serpenti dalla nemica Giunone mandati a ucciderlo. — David, per quanto perseguitato e cercato a morte, per invidia del regno a lui trasmesso, da Saul primo re degli Ebrei, pur gli successe e regno con maggior felicità. — Massimino fu imperatore insieme con Costantino, quando vi furono quattro imperatori; a' quali tutti si sostituì poi Costantino solo.

## 356 NOTE ALLA SATIRA SESTA.

- 97 M. Vitruvio Pollione, architetto del tempo d'Augusto, che nell'opera sua De Architectura toccò alcuna cosa anche d'idraulica.
- 98 Teagene fu lottatore di Taso, isola nell'Egeo. — Le seste argive. gli spettacoli e i giuochi della Grecia antica. — Dracone, legislatore severissimo degli Ateniesi, le cui leggi fu detto essere scritte col sangue. — Il fatto qui raccontato è in Pausania. (Descriz. Grec. VI.)
- 99 Momo, di cui sopra, non potendo censurare la bellezza di Venere, si mise a censurare una scarpetta della dea.
- 100 Ottaviano Augusto, non voleva che il suo nome e i suoi fatti fossero celebrati da mediocri o cattivi scrittori, e mise Virgilio e Orazio al sicuro dalla detrazione e dall'invidia.
- 101 Legge di Salamina, per la quale ordinavasi si estraessero i denti alle bestie domestiche che avessero guastato i cólti.

102 Caronda discepolo di Pitagora die leggi alla città di Thurio nella magna Grecia. — La legge romana qui accennata è la Bemmia, la quale ordinava s'imprimesse col fuoco un K in fronte del calunniatore.

103 I Persiani nella prima guerra medica avean tratto nel pian di Maratona un blocco di marmo di Paro per alzare un trofeo di Atene vinta: dopo la vittoria degli Ateniesi, Fidia fece di quel marmo una Nemesi, Dea della giusta vendetta.

103 Il chirurgo è da Ferrara, detto scherzosamente per intendere il ferro, la spada, lo stile, ec.: e Pistolese è il medico, la pistola; così detta perchè quest' arma da fuoco fu prima trovata e lavorata in Pistoia.

195 Alcandro spartano in una sedizione cavò un occhio a Licurgo, che era creduto il più severo di tutti gli uomini: mu egli si mostrò tutto al contrario; porchè, essendo venuto in suo potere Alcandro, in vece di punirlo, lo trattò come suo proprio figlio. (Salvini)

## 358 NOTE ALLA SATIRA SESTA.

103 1044.45. Allude all'Asino d'oro, romanzo d'Apuleio; dove il protagonista, mutato per incanto in asino, non torno uomo, se non dopo morso un cespuglio di rose.

# CONTRO QUELLI CHE NON LO CREDEVANO AUTORE DELLE SATIRE.

Dunque, perchè son Salvator chiamato, Crucifigatur grida ogni persona? Ma è ben dover che da genía briccona Non sia senza passion glorificato.

M'interroga ogni dì più d'un Pilato, Se di satiri toschi ho la corona: Più d'un Pietro mi nega e m'abbandona, E più d'un Giuda ognor mi vedo a lato.

Giura stuolo d'Ebrei perfido e tristo, Ch'io tolto della gloria il santuario, Fo dell'altrui divinitade acquisto.

Ma questa volta andandoli al contrario, Lor fan da ladri, io non farò da Cristo; Anzi sarà il mio Pindo il lor Calvario.

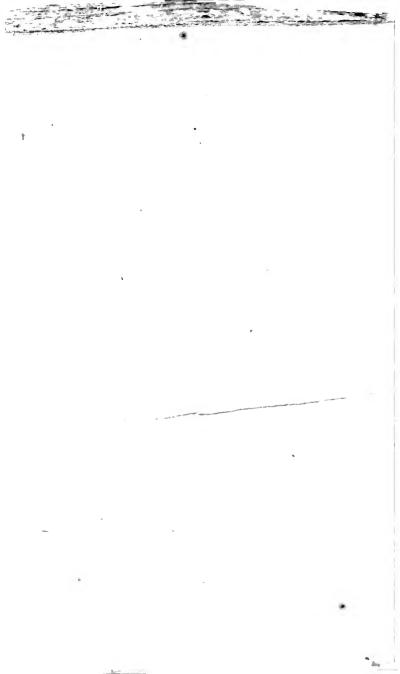

# 0 D I.



I.

#### STROFE PER MUSICA.

Doloe pace del cor mio, Dove sei! chi t'ha rubato? Dimmi al men qual fato rio Fuor del sen ti discacciò? Quando uscisti dal mio petto, Ove andasti? entro qual seno? Torna a me, che alcun diletto Senza te goder non so.

(Dalla Vila di Salvator Rosa, per lady Morgan: Parigi, A. Belin, 1824, t. 1, pag. 58.)

II.

#### LA STREGA.

All' incanto, all' incanto! E chi non mosse il ciel, mova Acheronte. Io vo'magici modi Tentar, profane note, Erbe diverse e nodi. Ciò che arrestar può le celesti rote: Mago circolo, Onde gelide, Pesci varii; Acque chimiche, Neri balsami. Miste polveri, Pietre mistiche; Serpi e nottole, Sangui putridi, Molli viscere, Secche mummie, Ossa e vermini: Suffumigi ch' anneriscano,

Voci orribili che spaventino, Linfe torbide che avvelenino; Stille fetide che corrompano, Ch' offuschino, Che gelino, Che guastino, Ch' ancidano, Che vincan l'onde stigie.

In quest'atra caverna
Ove non giunse mai raggio di sole,
Dalle tartaree scuole
Trarrò la turba inferna:
Farò che un nero spirto
Arda un cipresso un mirto:
E mentre a poco a poco
Vi struggerò l'imago sua di cera,
Farò che a ignoto foco
Sua viva imago pêra,
E quando arde la finta arda la vera.

(Dalla Vita di Salvator Rosa, per Lady Morgan: Parigi, A. Belin, 1824; t. 1, pag. 32.)

#### III.

#### LAMENTO.

Da che uscii dalla cuna Non ha tregua nè fine il duolo mio. Ricordati, Fortuna, Che son nel mondo e son di carne anch'io. Venni solo alla vita Per stentar e patir, sudar da cane; E tra pena infinita Speme non ho d'assicurarmi un pane. Per me solo si vede Scuro il ciel, sordo il mar, secca la terra: Ov'io di pace ho fede Colà porta il gran diavolo la guerra. S'io fo 'l bucato, piove: S' io metto il piè nel mare, il mar s'adira: S' andassi all' Indie nove. Non vale il mio teston più d'una lira. Son di fede cristiano, E mi bisogna credere all'Ebreo;

Sallo il Ghetto romano

E il guardaroba mio Ser Mardocheo.

Ma, di grazia, osservate!

Quando si sente un caldo dell'inferno, Nel mezzo dell'estate.

Io marcio col vestito dell' inverno. Puol dir chi ha da mangiare,

Che i comodi e i quattrini al fin son sogni; Che dolce minchionare

È aver parr'l'entrate a' suoi bisogni! Villa non ho nè stanza;

Altri han d'argento fin all'orinale! Ricco son di speranza,

E per fideicommisso ho l'ospedale. Non vado al macellaro.

Benchè avessi a comprar di carne un grosso: Chè il mio destino avaro

Non mi pesi la carne al par dell'osso. S'io son desto o nel letto.

Sempre ho la mente stivalata e varia: Senz'esser architetto.

Fabbrico tutto il di castelli in aria. Cielo! son pur pittore,

Nè posso figurarmi un miglior segno:

Ho sempre d'un colore,

Nè mi riesce mai alcun disegno.

Legni iberi e francesi

Col nocchiero pennello all'onde io spalmo: Dono ad altri i paesi

In tempo che non ho di terra un palmo. S'io vo a palazzo a sorte,

L'anticamera ognor mi mostra a dito:

I satrapi di corte

Con le lingue mi trinciano il vestito. Credete al vostro Rosa,

Che senza versi e quadri il mondo è bello, E la più sana cosa

In questi tempi è 'l non aver cervello. Ve la dirò più chiara:

Oggi il saper più non si stima un fico:

Da me ciascuno impara

Che chi segue virtù sempre è mendico.

(Da un codice riccardiano. Fu anche stampata nel Nº 9, anno II, dell'Imparziale Fiorentino, 6 aprile 1858.)

# IV.

Che la vera felicità non consiste nell'abbondanza delle ricchezze, ma nella penuria de'desiderii.

Provido il ciel destina
Alla sola umiltà gioir perfetto.
Dalla pitia cortina,
Più felice di Gige, Aglao fu detto;
Aglao, che vil bifolco
Coltivava, a nutrir gli anni cadenti,
I sudati alimenti.
Al grande annunzio ei raffrenò le ruote
Del curvo aratro, e ne sospese il solco,
Seco stesso parlando in queste note:

— No, ch'io nulla pavento!

Chè il poco ancora al moderato avanza:

Ricco è solo e contento

Chi pari al patrimonio ha la speranza.

Godo di contemplarmi,

Quanto oscuro ad altrui, chiaro a me stesso.

Se mi fusse concesso

Di potermi incontrare in Gige un di,

Rosa — Poesie.

370

Benchè cinto dal fasto e in mezzo all'armi, Favellar gli vorrei forse così.

Gige, sempre si muore:
Rode il tempo ogni cosa, e non si sente:
D'ogni umano splendore
I più lucidi raggi ecclissa il niente.
Gige, è ver che sei re:
Ma son di polve i re, come son io.
Ricorda al tuo desio,
Che al nascer e al morir siam tutti eguali,
Che fortuna non sa che cosa è fò,
E che son de' contenti eredi i mali.

Gige, contempla il fine:
E se vuoi moderar le voglie insane,
Mira quanto vicine
Sono al precipitar le cose umane.
Che ci val la memoria,
Be l'uomo d'esser uom non si rammenta?
Re ch'emendar non teuta
Dalla ragione i ribellanti affetti,
Non cura di sacrar l'opre alla gloria,
Ne gran tempo può star senza difetti.

Con i contrari insegna Guarir il ciel le nostre menti inferme:

Al tuo mal regio assegna Me, per contrario suo, che son un verme. Sotto il purpureo ammanto I misteri del ciel tu non penètri: Non intende i suoi metri Chi pieno ha il cor di strepiti protervi: Per antidoto al fasto, ei pose accanto A'più ricchi i mendichi, ai regi i servi. Gige, fa' quanto sai; Ch' io son di te più lieto e più beato. Tu sicurtà non hai. Et io senza timor godo il mio stato: Da me torcono i passi Le sempre unité ai re torbide cure: Le noie e le sciagure Non san turbar la calma all'uom ch'è giusto; E quel sentiero onde ai tuguri vassi Per il piè degli affanni è troppo angusto. Se con arsura o gielo

Se con arsura o gielo
Destina il ciel di flagellarci i campi,
Di lui non mi querelo,
Anzi adoro le pioggie i tuoni e i lampi:
Lascio ch' altri il condanni;
Disciolga a voglia sua grandine e neve,

Da lui nulla m'è greve.
Col contentarmi, ogni disastro ammorzo;
E, quando preveder posso i miei danni,
Virtù di sofferenza al cuor rinforzo.
Io non temo dell'ire

Delle falangi tue, de'tuoi littori:
L'aste perse e le assire
Per il petto d'Aglào non han timori.
Scorre il periglio e 'l danno
Sovra i più fortunati e i più felici;
Non temono i mendici:

I Procusti con lor gli strali han corti, E i Bronti e i Piragmon temprar non sanno Della mia nuditade armi più forti. Che sia di cedro e d'auro

Che in tributo un tesauro
Che in tributo un tesauro
Conduca ai cenni tuoi soggetta turba,
A me non punge invidia.

Squarcia pur, quanto puoi, di Bermio i monti, Secca di Lidia i fonti,

E di Tarsi e d'Offir le gemme aduna. Piovati Giove in seno

Tutto disfatto in or del cielo il giro;

Ti produca il terreno Ciò che i solchi tebani a Cadmo offriro: Regni il tuo scettro in pace Dalla gelida zona all'infocata; Opri Parca beata Il fuso a voglia tua, l'Onor la tromba; Sia destin quanto brami: al fin capace D'ogni umana grandezza è breve tomba. Goditi, Gige, i regni E ciò che ti può dar fortuna o caso: D' Aglào tutti disegni Nel ristretto d'un orto hanno l'occaso. Segua ognun la sua traccia, Io di mia povertà, tu di ricchezze: Non conosco amarezze, - Nè so che sia dolore; e pur son vecchio. Ma taccio, chè impossibile è che piaccia Consiglio d'uom mendico a regio orecchio.

(Dal cod. riccardiano 3472: fu anche pubblicata nel Nº 12, anno II, dell'Imparziale Fiorentino, 11 maggio 1858.)

#### V.

Amplificazione del testo di Giobbe, dove la moglie tentandolo dice « Et adhuc manes in simplicitate tua?»

Di Giobbe il paziente
La perfida consorte,
Vedendolo si putrido e fetente
Che di sollievo ormai gli era la morte,
Giacchè Satan absorte
Le sustanze gli avea con rio flagello:
Essa, Satan novello,
Per crescer al suo mal nuovi tormenti,
Snodò l'empia sua lingua in questi accenti:
— Semplice Giobbe, e pensi

— Semplice Glodde, e pensi
Con la tua sofferenza
Di sormontar del ciel gli spazi immensi
Dove ha la reggia sua l'alta clemenza?
E la tua gran prudenza
A si sciocche follie presta la fede,
Mentre da te si crede
Poter volar, da sì gran giogo oppresso,
Dove non arrivò Dedalo istesso?

Il giogo del soffrire
Non è sollievo, è incarco
Ad un' alma gentil, ch' abbia desire
Che alle stelle li sia libero il varco.
E tu da lui sì carco
All'empireo volar presumi e vuoi,
Se con i gioghi suoi,
Benchè alutato dall'altier gigante,
Sostenta il ciel, non però v'entra, Atlante?
Meccanica inudita

Di frenetico ingegno,
Che a noi per far del ciel l'erta salita
Un giogo sì crudel sia di sostegno,
E che sdrucito legno
Più sicuro il nocchier conduca in porto,
E che senza conforto
Un mar di pianto abbia per lido il riso,
E sia strada un inferno al paradiso!
Se l'osser, come scoglio,

Fra i tormenti insensato Nell' eterno del ciel stellato soglio Potesse l'uomo un di render beato; E se fosse ordinato Che simil per il ciel fosse la via; L'empireo non saría Dell'anime beate il nobil soglio, Ma di marmi insensati un campidoglio.

Fur da plettro canoro,
Nen con forza o con armi,
Della superba Tebe al bel lavoro
Con la sola armonia chiamati i marmi:
Ma non trae co'suoi carmi
L'armonia delle sfere opre sì vili;
Son d'anime gentili,
E non son d'insensati aspri elementi,
Della mistica Sion i fondamenti.

Dov'è la tua scienza?
Dunque tu credi e pensi
Che sian dalla sovrana intelligenza
Concessi indarno alla nostr'alma i sensi?
Creder ciò non conviensi:
Chè se ciò fare il grande Iddio volea,
A che dunque occorrea,
Che, per rapir i raggi al dio di Delo
Per vil fango, Promèteo andasse al cielo?
Se al gran motore eterno
L'odio già mai diletta,
Perchè dunque si fa per nostro scherno

Dagli uomini chiamar dio di vendetta? Dunque l'alma è imperfetta, Se indarno l'irascibile è creato? Se Iddio m'odia sdegnato, Pata dunque m'avría Sol per tormento mio l'anima mia?

Adunque tu ti credi
Ch' esser abietto e vile
Possa render del ciel gli uomini eredi,
Quasi avesse il gran Dio genio servile?
Non sacrificio umile
Di belve impure e d'animal palustri,
Ma l'ecatombi illustri
Di tauri invitti e di nemèi leoni
Fan ciechi i lampi e rendon muti i tuoni.
So l'assera il dispressio

Se l'essere il dispregio
Della plebe più vile
Crescerci può d'immortal gloria il fregio
E render l'uomo al grande Iddio simíle;
Perchè lui, non umíle,
Ma dei profani domator protervo,
Per non farsegli servo,
Fece e fulmini e lampi e inopia e peste,
Scogli sirti naufragi eoli e tempeste?

Dunque simil pazzia
Lascia, di te più amante:
Che importa al ciel che buono o rio tu sia?
Tanto è per te che per altrui tonante.
Gl'inni dell' elefante
Cintia e del can ode il latrar molesto;
Nè da quel nè da questo
Non si stima onorata e non s'offende,
Ed egualmente ad ambedue risplende;
E tu sei quel relanta?

E tu sei quel zelante?
E tu, Giobbe, sei desso?
Or che faresti altrui, se stai costante
In non voler giovar fino a te stesso?
Mal per noi, se concesso
Avesse a te il destin d'esser un dio!
E tu se' il giusto e il pio?
Qual maggior ingiustizia è dell' odiarsi
E maggior inpietà del tormentarsi?—
Così l'iniqua disse;

Così l'iniqua disse;
E con questi empl accenti
Con maggior doglia il cuor di Giobbe afflisse;
Ma non lo fe minor de'suoi tormenti.
Non fia mai che rallenti
Un'anima iunoconte il suo desio

Verso il ciel, verso Dio: Ma, come globo che battuto sbalza, Quanto più vien percossa e più s'inalza: Benissimo discerne. In lingua menzognera Che occultar vuol le belle luci eterne, Il fosco orror d'una ragion non vera. Un'anima sincera Troppo lucenti ha di virtute i rai: Onde perder già mai Non li può far l'avito suo splendore Malvagia lingua o mal sensato cuore. Anzi la vera luce A canto a quell'orrore Più splendida scintilla e più riluce; E non offusca anzi dà lume a un cuore. Che verso il suo signore Con ogni purità volga la mente: Il qual non acconsente

Del celeste sentier perda la via. E siccome nel foco L'oro più si raffina, Così l'alma costante a poco a poco

Ch'una mente devota un'alma pia

Si rende più celeste e più divina:

Onde poi s'incammina
Con più fervor nel bel sentier del cielo;
Dove, senza alcun velo,
Da malvagio livor non mai depressa,
Sa d'ammirar la veritade istessa.
E questo sarà il frutto,
Dèmone scellerato,
Cheal santo Giobbe, ancor che esangue e strutto,
Per femmina tant'empia avrai portato.
Più vago e più beato
Nelle sedi del ciel tu lo vedrai;
Dove, d'eterni rai
Cinta, riporta in sì felice calma
De'trascorsi perigli il premio l'alma.

(Dal cod. magliabechiano 18, IV, già palatino.)

### VI.

Risposta di Giobbe alla moglie.

Agli esecrandi accenti
Che l'iniqua consorte a lui propose,
Benchè tutto tormenti,
Il santissimo Giob così rispose;
Nudo bensì e mendico,
Ma, per servir l'eterno suo fattore;
Non mendico di lingua e non di core:

-- Pensi, femmina ria,
Che la strada del ciel non sia sassosa;
Quasi possibil sia
Senza le spine sue coglier la rosa?
Gli orror d'un crudo inverno
S'hanno a soffrir con animo virile
Pria di godere un dilettoso aprile.

Tanto è contento il bene, Quanto con il dolor sempre s'acquista; Se non fosser le pene, Avrian il bene e il mal la stessa vista. Se ognuno il ciel godesse Senza soffrir qualch'aspra pena e dura; Non sarebbe gioir, parría natura.

Se al ben che 'l mondo regge Gir si potesse senza pena o lutto, Che occorreria la legge Prescritta a noi per conservar il tutto? E se del sommo bene, Senza prima soffrir, fosse ognun certo; Saría dono del fato e non del merto.

Nulla questo tormento
Però l'anima mia turba o disgusta:
Maggiore avrà il contento:
Tanto è la man di Dio pietosa e giusta!
Chè, se tanto lo desse
Confusamente all'uomo rio che al buono,
Parrebbe il ciel suo debito e non dono.

Creommi irato, è vero,
Et inviommi estri di bile al core;
Ma non perchè il pensiero
S'imperversasse poi col suo fattore.
Dà l'armi il prence a'suoi,
Perchè in fiere tenzoni aspri duelli
Sien di lui difensori e non ribelli.
Non nego i tuoi pensieri,

Che indarno Iddio non ciabbia dato i sensi; Ma non perchè ai piaceri Dovessimo, qual numi, ardere incensi; Ma sol perchè da loro Prenda occasion di contemplar la mente L'opre della sua mano onnipotente.

Per farci a lui simíli,
Non ci chiede il gran Dio vili ed abietti;
Ma sol ci brama umíli,
Perchè la gloria sua più si rispetti.
Così non vien fra l'ombre,
Per uguagliarle a sè, ma perchè vuole
Mostrare in esse i suoi be'raggi, il sole.

Tanto il giusto che il rio
Cadono, è ver, dal fulmine colpiti:
Ma non sai tu che Iddio
Gli manda or per gastighi or per inviti?
Chi intende i suoi decreti,
Forse non sa, con un istesso tuono,
Darpena a un empio e daril premio a un buono?
S'egli è dio di vendette,

S'egli e dio di vendette, Dunque a ragion non tocca a noi di farle: S'egli ha in man le saette, Doviamo dunque in cielo ire a rubarle? Qual mente non comprende, Che pensier così indegno e così rio Non è imitar ma un usurparsi Iddio?

(Dal cod. magliabechiano, IV, 18, già palatino.)

### VII.

Quare ergo impii vivunt, sublevati sunt, confortatique divitiis?

Job. Cap. XXI.

Vedendo solo al trono
Gli empi inalzati a dominare il mondo,
Ed egli ancor che buono
Aver per regia un letamaio immondo;
Più che dal mal, da giuste furie oppresso,
In tal guisa inquietossi un Giob istesso:

O che il ciel non ha legge,
O si regna là su per tirannia;
O che il caso ne regge,
Ed ha sopra di noi la monarchia;
O chi prescrive al mondo e leggi e norme
O ch'è pazzo o ch'indòtto o ver ch'ei dorme.

Se il ciel zeffiri spira, Vuol nave corsaresca irsene in porto; Se con gli austri s'adira, Naufrago pellegrin chiede conforto; Se in rugiade si stilla, ei bagna un empio; Se in fulmini si spezza, atterra un tempio.

Va torrente infuriato
Ad inondar un ben goduto suolo,
Ed in campo usurpato
Si cangia di torrente in un Pattòlo:
Le campagne degli empi il Nilo innonda,
E fa mèsse rubata esser feconda.

Per difender sè stesso,
A pena ottenne il pio forza bastante:
Ha bene il ciel concesso
Forza e vigor al traditor gigante.
Per incitar quell'anime rubelle
Ad usurpare infino a Dio le stelle.

Non per gli scelerati Creati la natura have i veleni; Quai son de'Mitridati L'istessa enormità di cui son pieni: In balsamo il nappèllo a lor si muta, E l'elisir a un pio si fa cicuta.

Rosa. - Poesie.

386

Se Giove è in ascendente,
Ha da venir in luce un esecrando:
Se nasce un innocente,
Marte e Saturno in ciel van minacciando:
Par che teman gli opposti ed i quadrati
Di trovarsi a crear gli scelerati.

Non di lupo rapace Sopra gli altari a Dio fassi macello; Vittima sol capace De'suoi desiri è l'innocente agnello: Quasi il sangue più pio serva agli dei Sol per lavar l'iniquità de'rei.

Placa il celeste sdegno
D'una pura colomba il sangue pio,
Quando col rostro indegno
È l'aquila rapace augel di Dio;
Con cui si fa d'ogn'altro augel regina,
Già che la via del regno è la rapina.

A pena è nato al mondo Un innocente augel, ch'ei tosto muore: Son ben d'un cervo immondo E moltissimi gli anni e lunghe l'ore; Quasi che in tempi si nefandi e tristi Sol con le corna eternità s'acquisti. Sotto giogo pesante
Suda in pro nostro affaticato il bove,
Perchè mèsse abbondante
Nasca a nudrirci e conservarci a Giove:
E pur quel sangue ch' è vér lui sì pio
Lo vuol per esca l'uom, per ostia Iddio.
Sanguinario leone
Vive ne' mali altrui tutto inclemenza;
La forza ha per ragione,
E per somma giustizia ha la potenza:
Ancor che tema un vil augel che cante,
Egli è il forte il magnanimo il regnante.

L'infelice virtù forza è che sia, O natura insensata Non sa distinguer premio e tirannia; Già che su 'l crine i più lascivi fiori, E su 'l foco i trionfi hanno gli allori. Mai fu vista fastosa Star su 'l trono real lingua verace, Ma fu ben maestosa Vista signoreggiar bocca mendace, Perchè la sorte i rei seconda a segno

Che uniti van simulazione e regno.

O che dal cielo odiata

388

Perchè un eroe, ch'invitto
Voglia d'ogni virtù l'alma abbellire,
Debba d'essere afflitto
Per sua fatal necessità soffrire;
Volle infin divina onnipotenza
Dichiarar per virtù la sofferenza.
Cede canna incostante

Agl'impeti di Borea e mai si spezza: Fia bensì che si schiante D'annosa quercia l'immortal fermezza: Perchè il rigido ciel vuol che fra tanti Sentan l'avversità solo i costanti. Di stelle il ciel risplende

Benigne regolate ed immortali:
Senz'ordine s'accende
Vapor fugace apportator di mali;
E pur l'occhio non mira altro pianeta;
Chè oggetto d'ogni sguardo è una cometa.

Quante stelle maggiori
Splendon nel cielo, e a pena occhio le mira
Cintia è fra le minori;
E pure ognun l'osserva, ognun l'ammira:

E pure ognun l'osserva, ognun l'ammira; Al par di Cintia ogni altro lume è spento; Perchè Cintia ha le corna, e son d'argento. Gli dèi già ci crearo
Confondendo fra lor regia e capanna:
Fu sol di genio avaro
La servitude un'invenzion tiranna;
Quindi all'impero sol par che s'adatti
Quel c'ha più cor di macchinar misfatti.

Di te sì c'ho pietade, O gran re de'metalli oro malnato! Che quella tua beltade Hai tra le fiamme e tra il martel sudato, Perchè dovessi, oh che esecrandi esempi!, Servir un dì per far corone agli empi.

Se rigido e inclemente Vuol dimostrarsi un re nel proprio impero, Dovrà qualche innocente Del suo candor giustificare il vero: Ma se benigni esser vorranno i grandi, Si avrà da far giustizia a'più nefandi.

Fa seco tutto il mondo
Perdere Adam sol per mangiare un pomo:
Sparge Caino immondo
Il sangue giusto d'un fratel, d'un uomo;
E perchè poi nessuno osi toccarlo,
Per suo castigo Iddio corre a baciarlo.

Ma, ohimè, Giobbe, che hai detto?

Dove m'ha trasportato il mio cordoglio?

Io dunque esser provetto

Con mezzi indegni alle grandezze, io voglio?

E non sai che non deve alma, reale

Bramar quel ben c'ha per sua base il male?

Lascia, lascia alla sorte D'inalzar gli empi e sublimare i rei! Quel che non ha la morte, Ch' è eterno alla virtù, bramar sol dei; Perchè quel ben che di virtude è spento Ha nome di gioir quando è tormento.

S'affligge, è vero, un cuore Nel veder il valor sempre depresso, E che poscia all'errore Abbia ogni gloria empio destin concesso: Ma bastimi a quietar l'animo mio, Ch'il fato è nulla, e quel che regna è Dio.

(Dal codice riccardiano 2741 e 3472, o dal magliabechiano IV, 18, dove di questa poesia sono due copie. Fu anche pubblicata nel Piovano Arlotto. Anno II, quaderno VII, da un codice privato.)

# LETTERE.





# AL DOTT. G.-B. RICCIARDI. (\*)

## LETTERA I.

SI CONOSCE che voi avete indisposizione negli occhi, mentre giudicate sì male della pittura. Povero Albano!, che quando crede d'esser giunto nell'ultima perfezione dell'arte, il Ricciardi, vedendo una sua pittura, dice non aver visto mai peggio.<sup>2</sup> Or va: cambia un paesino piccolo di mia mano per un quadretto d'un uomo così famoso, con isperanza che il Ricciardi, come non professore di pittura e come poco sano

<sup>(\*)</sup> Vedi le note in fine delle Lettere.

degli occhi, non solamente l'avesse a non disprezzare, ma in qualche cosa a piacergli! Bisogna stare in cervello, perchè voi ne sapete più di me, signor Metrodoro mio, savio e gentile. Ma che non vi piacciano le tro farfalle, oh quest' è troppa severità, qual' io confesso non intenderla; e per questo parleremo d'altro, rimettendomi in tutto e per tutto al vostro gusto, giacchè vi veggo così lontano dall'opinione che la maggior parte hanno di questo uomo. Un'altra volta vi prometto di non cascare in quest'errore, giacchè mi dite di stimar più le cose mie.

Vi do nuova d'aver già venduti i due miei quadri grandi all' Imbasciatore di Venezia, cavaliere di straordinaria compitezza; il quale, venendomi a visitare, si sforzo far di me quella stima non ancora espressa con parole da bocca di personaggio simile, a segno tale, che m'obbligò a dargli i due miei quadri alla prima sua offerta che da un suo

gentiluomo e mio conoscente mi fece fare. Il pagamento fu di ducati 300; il qual prezzo, tuttochè non sia a proporzione della fatica de' miei quadri, è però vantaggioso a' miei fini.

Vi supplico dunque, occorrendovi detta somma di denaro, a prevalervene con quella libertà e schiettezza d'animo con la quale ve l'offerisco; avendovi più d'una volta detto, che non ho cosa in questo mondo, che a parte con voi non l'abbia: e se voi non lo fate, crederò sempre che voi crediate che lo dica per complimento. Ricciardi, chi v'ha consacrato tutto il suo afbitrio e tutto il suo affetto, deve ancora offerirvi ogni sua sostanza.

La canzone, se me la manderete, mi sarà cara, perchè è parto del vostro ingegno: ma, per dirvela con schiettezza, in sentir Cascina<sup>8</sup> mi vien voglia di cacare; non essendo soggetto questo da cantar fra i Volunni Bandinelli e Salvator Rosa. Intendetemi sanamente. Qui le vampe Nemee si vanno preparando bestialissimamente; e per certo che sempre mi confesso più minchione a voler fare l'estate a Roma. Ma voi avete colpa di ogni inconveniente, ed a suo tempo me ne pagherete il fio. Saluto tutti codesti signori: e mi farete grazia dire al signor Lanfreducci, che io di già l'ho servito, avendo fatto copiare le due arie chiestemi; ma che resta che l'amico venga per esse, conforme restammo d'accordo, essendo tra di noi una distanza di tre miglia. Del resto non ho altre nuove che più mi consolino, che sentire che state bene di salute.

La signora Lucrezia e Orsola vi abbracciano in mia compagnia. Questo di 6 di luglio, 1652.

Di V. S.

Amico vero.

#### LETTERA II.

Fui breve nello scrivervi la settimana passata, e mi converrà esser tale ancora per tutto il mese di settembre che seguirà, forzato dall'impegno chesentirete.

Monsignor Corsini eletto Nunzio di Francia, dopo aver specolato in che avesse potuto dare per regalare quella Corona al suo arrivo colà, risolse la settimana passata ch' io gli facessi una Battaglia grande, la qual sarà per l'appunto della misura del Baccanale ch'io feci. che voi sapete; cioè di quattordici palmi di lunghezza e nove di altezza. E perchè non v'è altro tempo che quaranta giorni, dovendo detto monsignore partire per la fine del mese di settembre: e sapendo che nessunaltro pittore l'avrebbe potuto servire nel ristretto di così pochi giorni, ed oltre a questo incontrarsi ad applicare ne'presenti caldi d'agosto: ha chiusi gli occhi al prezzo dimandatone di dugento doble il meno: ed io all'incontro volentieri ho abbracciata l'occasione, sì per il prezzo ottimo come per l'onorevolezza, la quale non può esser maggiore, vedendo che un mio quadro si spicca da una Roma per regalo ad un re di Francia. Ma sentite quest'altra. Il Nunzio eletto per Spagna, il quale è monsignor Gaetano, m'avrebbe dato cinquecento scudi dei due miei quadri de' Filosofi, se in quest'accidente fossero stati in mio potere, per portarli a donare al re di Spagna. Or che ne dite, amico? Non s'avanza nella gloria? non si cresce nella riputazione ed opinion dell'arte? Però, amico, vi prego a compatirmi, se fra questo mentre sarò breve nello scrivervi; atteso che ho il capo così pieno di stragi e rumori, che sembro un' Aletto.

Oh quanto m'è giunto nuovo l'avviso degli scialacquamenti del vostro fratello, al quale mi saría confessato a ginocchi scoverti! ma quel che importa è che sia successo questo con danno del vostro patrimonio, il quale a me dispiace sino all'anima. Spero però che il vostro non sia per mancarvi. In ogni caso, Ricciardi mio, son qui per voi; e vi giuro che mentre avrò un giulio, sarà mezzo vostro: però state allegro, e ridete in faccia alla disgrazia. Adesso ne incachiamo i Cresi e i Cecili; e tanto basta, essendo in anima e in corpo tutto vostro.

Vi ridico che voi errate a supporre che l'ovatino non sia mano dell'Albano, ma di qualche Romanesco: poichè è più certo che sia mano sua: ma perchè è delle cose ultime fatte con gl'incomodi della vecchiaia, bisogna aver pazienza. Il quale quadretto, tuttochè non sia di quel gusto ch'io lo vorrei, son sicuro però che in questo paese non ci sarà nessuno che lo saprà fare migliore. Ma perchè io non voglio disputar con voi di pittura per adesso, mi riserberò a rifarvi qualche cosa del mio e ripigliarmelo. Volete altro, signor Coccia?

In quanto alla Battaglia delle tre braccia e mezzo e due d'altezza, che voi m'accennate ch'io vi dica il prezzo: vi dirò con la libertà solita il mio sentimento. Voi già credo che sapete la ripugnanza che io ho in sì fatto genere di pittura, atteso che questo è il mio luogo topico di superar quanti pittori mi vogliono dar di naso, oltre alla straordinaria fatica che ci vuole. Però se vi preme, potrete dire a codesto amico, che per vostro amore non gli farò spendere più di trecento scudi; dichiarandomi, che quando non fosse cosa motivatami da voi, d'escluderla per qualsivoglia prezzo; sapendosi di già che ho quasi voto di non far simili sorte di pitture, che non mi sieno pagate al pari dei Raffaelli e dei Tiziani. Ad alia.

Il padre Cavalli, qual fu ieri da me, è così parziale del vostro nome che poco più; ed in verità è uomo degnissimo. Del resto, Ricciardi mio, vi prego a stare allegramente, e credere che il mio ar-

bitrio e la mia borsa è vostra. Vi saluta la signora Lucrezia ed Orsola; ed io di cuore reverisco tutti cotesti amici, e voi . abbraccio col cuore. - Di Roma, questo dì 17 d'agosto, 1652.

Di V. S.

Amico vero.

Avvvisatemi se il Sonno è piaciuto al Sig. Lanfreducci.

### LETTERA III.

In quest' ordinario non ricevo vostre lettere, e il tutto attribuisco a qualche non ordinaria occupazione. Il mio quadro domani s'invierà per la volta di Francia; onde mi resta d'augurargli l'istessa felicità conseguita in Roma: la quale vi posso giurare ch'è stata forse la maggiore che abbia conseguito pittura moderna (per non parlare dell'an-Rosa. - Poesie

tiche), a segno tale, che 'l mio nome questa volta ha fatto un gran salto.

Il libro richiestomi non si trova: e di già mi dice il nostro signor Brunetti d'avervelo accennato. Adesso, Ricciardi mio, posso dire d'essere restituito alla mia pristina libertà; non avendo avuto un giorno voto di processione da che diedi fine a questo mio sempre benedetto quadro. Vi ricordo a volermi bene, ed a salutarmi il nostro signor Fabbretti insieme con tutti codesti signori della vostra conversazione: mentre io tutto solitario vi ricordo scriverni quando potete e ad amarmi sin che avrete fiato. V'abbraccio di cuore. — Di Roma, questo di 19 di ottobre, 1652.

Di V. S.

Amico vero.

# LETTERA IV.

Amico caro,

Gratissimi mi sono stati e mi saranno sempre i vostri avvertimenti intorno al pensare dell'avvenire, cioè di mettere insieme qualche baiocco per lo mantenimento della riputazione come anche per lo comodo della vita; confessando ancor io che senza denari è impossibil poter conseguire quel credito alle nostre operazioni che noi desideriamo, e che veramente si doverebbe: onde mi risolvo di far dal canto mio le dovute diligenze, ogni volta che la fortuna vi vorrà concorrere anch'essa.

Il quadro andò per il suo viaggio, avendo sortito gli applausi accennativi. Ma che ne dite? potevasi fare in peggiori riscontri de' presenti rumori della Francia, in tempo che quella Corona ave altro in testa che pittura? Queste son

le filosofie da rinnegare; tralasciandovi di dire alcune altre cosette intorno alla parte del donativo, di non piccole conseguenze per lo svanimento de'miei fini. Però lascio che operi Dio; non potendosi, per la parte che s'appartiene a me, che guadagnare di molto, se non in altro, nella riputazione.

A quest'ora averete ricevuta una mia, nella quale averete inteso il mio motivo circa l'andare a Napoli questa quadragesima.

Gli schizzi della Battaglia non ve gli mando; perchè è troppo necessario che stiano presso di me, per non dare in altra occasione nel medesimo. Ma se è vero che andate avanzandovi col vostro libro de'disegni, ve ne manderò una rimessa.

La signora Lucrezia è gravida, e se la passa con la solita... indisposizione: unitamente con Orsola vi baciano le mani.

L'Arcidiacono se n'andò all'altra vita.

Il cielo li dia colà cervello, giacchè in questa dimostrò sempre d'averne poco.

Saluto tutti gli amici, e abbraccio il Sig. Fabbretti: mentre di cuore mi vi rassegno tutto amore.—Di Roma, questo di 16 d'ottobre, 1652.

Di V. S.

## Amico vero.

È qui comparsa una lettera del signor Ceffini oltremodo ingegnosa; e perchè contiene le mie lodi, ringraziatelo a mio nome.

### LETTERA V.

Poter del mondo! non mi par mica vero che la lettera ricevuta in quest'ordinario sia vostra, essendo stato sei ordinari un dietro l'altro non solamente privo di sì fatta grazia, ma nè anche di quelle che mi soleva fare in vostro difetto il signor Cosimo nostro. Le maledizioni che ho mandate alla signora Commedia,7 sono state stravagantissime, giacchè per sua cagione m'è convenuto far sì lungo digiuno: e ne ho veduto riuscire almeno questa vendetta, d'esser stata di qualche tedio mediante la sua lunghezza; il cui difetto mi pervenne all'orecchio prima del vostro avviso, per le relazioni avutene dal signor Canonico da Scornio mio vicino e bonissimo gentilnomo Vi scrissi ultimamente nna mia lunghissima, nella quale vi davo ragguaglio di tutte le mie disgrazie sotto il solito nome del signor Fabbretti, informandovi di quanto è successo dal vostro silenzio in qua: perciò vi prego a far la diligenza e darmene subito avviso della ricevuta d'essa; altrimente starò sempre in pensiero che altri non prendano le mie lettere, Sentirà V. S. in essa l'infamità orrenda commessa da' miei nemici, avendomi voluto far la spia sotto pretesto di rispondere alla Satira. Ma Iddio, che vede l'intenzione di tutti ed è somma verità, ha fatto riuscire le cose al contrario di quello ch'egli avevano tramato. Basta; se non v'è pervenuta nelle mani a quest'ora, e voi fate ogni sforzo per ricuperarla. Ma torniamo a noi. Da sì fatte indegnità argomentate come possa stare l'animo d'un vostro amico, tutto bile, tutto spirito, tutto fuoco. E pure mi bisogna portar la maschera del disprezzo e della sofferenza, col considerare che i loro fuochi furono di paglia e i miei di pietra amianto.

L'obbligazioni ch'io professo all'accennatosignor Camillo Rubiera, gentiluomo d'una smisurata intrepidezza, sono grandi; e mi dispiace in occasioni simili di non aver fortune pari al mio animo, chè vorrei far dir di me al sicuro: ma bisogna aver pazienza e restar sotto per ron poter far altro, restandomi solamente la speranza di pagare così fatti beneficii con la liberalità de' miei amici.

O Dio! di quanto insegnamento mi sono state queste avversità, perchè mi



hanno fatto conoscere la svisceratezza d'alcune anime nelle quali io non m'averei mai creduto che la legge della pietà e dell'affetto v'avesse albergato; e pure ho veduto miracoli: come per lo contrario, chi tenevo per indubitato ch'avessero avuto a prendere la spada in mia difesa, gli ho esperimentati più taciturni de' medesimi muti!

Piaccia dunque al cielo, che riceva insegnamento da si fatti accidenti, per approfittarmene nell'avvenire: e confessovi eternamente che anima più bella della vostra non avvene al mondo, viva Iddio.

Dei disegni delle scene sarete servito, massime delle boscherecce, avendole da far io: di quelli altri spero ancora che resterete soddisfatto, avendone questa mattina pregato un pittor di prospettive milanese, valoroso. Quello di paesi velo potria mandare per l'altra settimana; ma bisogna pure aspettar il comodo di quest'altro civile, per mandare ogni cosa

insieme. Datemi nuova se l'estate la farete in Firenze, la quale stanza giudicherei meglio assai che Pisa.

Il Padre Cavallo è comparso, e dopo molti discorsi mi disse: — in fatti conosco che nessuno vi vuole più bene del signor Ricciardi, poichè ne parla controppa tenerezza: — considerate adesso voi s'io ingrasso a sì fatte attestazioni. Sentirete dal nostro signor Cordini la volontà del nostro signor Volunnio, il quale m'esorta a stampare, ma che prima avrebbe caro di risentire tutte le mie Satire.

Ma udite a che segno è arrivata l'affezione d'un avvocato mio amico, che ha voluto tentare di mettere in Rota la mia causa per immortalarsi con questa singolarità: ma io l'ho dissuaso, e pregato a non parlarne. E per certo che questo è un uomo di molto garbo, e in questa Corte cammina per l'acquisto del primato, e si chiama l'avvocato Serroni, mio svisceratissimo.

Voi non mi mandaste mai quel pen-

siero per il quadro: e pure v'ho pregato più d'una volta. Di grazia non mi mancate, chè lo voglio accommodare per le feste.

Ho avuto caro che vi sia capitata la tragedia del Gherardelli, e che col parere di tutti vi sia piaciuta più la difesa che l'opera; atteso che la difesa è veramente cosa degna d'uomo grande. Averete ancora osservato il mio disegno del frontispizio, nel quale io non volli che si mettesse il mio nome. Adesso l'infame dello Schiribandolo dice volere stampare contro della difesa, alla barba della riverenza che tutti gli altri hanno usato ai morti.

Con questo e molt'altre belle sciose<sup>8</sup> mi vi ricordo tutto vostro, pregandovi a salutarmi gli amici che sapete: mentre il simile fa a V. S. la signora Lucrezia e Orsola. — Di Roma, questo dì . . . . . . di maggio, 1654.

Amico vero.

# LETTERA VI.

Godo dell'avviso che siate in Fiorenza e che vi godiate il cordialissimo signor Cordini, la conversazione del quale non può se non recarvi straordinario sollievo. Avvisatemi se avete pensiero di trattenervici tutta l'estate e se il signor Cosimo è con esso voi.

De' miei interessi non vi scriverò cosa nessuna, bastandomi solamente il dirvi che la quiete si ha preso il bando affatto dal mio animo per colpa di queste benedette Satire; che m'avessi pur rotto il collo prima d'incominciarle. In somma, concorrono più cose a costituirmi infelicissimo, a dispetto di quanta prudenza e virtù si trova nel mondo.

Pure questa settimana hanno abiurato due de' miei nemici nel sentire quest'ultimo mio componimento. Resto maravigliato che non m'avvisate cosa nessuna intorno alla visita ch'aveste in Pisa

d'un tal Canonico Perruca, parente dello Scornio; e pure so che si discorse di me e delle mie satire; e nel ritorno che ha fatto qui in Roma, non han mancato (nel sentir che veniva di Pisa) domandar de' vostri talenti e de' vostri genii nel comporre. In somma, se non muoro disperato io, non morrà mai nessun uomo del mondo.

Dei disegni della scena vi servii subito, cioè di quello che dovevo far io: resta solo che sia finito l'altro di prospettiva, il quale averò questa settimana da un pittore di tal genere valorosissimo; e per l'altro ordinario vi manderò ogni cosa insieme: e se fosse stato servizio che l'avessi avuto a far solamente io, a quest'ora sareste restato servito.

Io non intendo nè sforzarvi nè persuadervi intorno al particolar di Volterra, essendo debito mio l'obbedire alla vostra volontà e l'incontrare le vostre soddisfazioni; e così vi prometto.

Starò con ansietà grandissima aspet-

tando il pensiero del quadro; e pure so d'avervene scritto più volte. Il capitolo del Melosi 1º ve lo trascriverò qui dietro per obbedirvi. Avvisatemi di grazia quanto sicte per trattenervi in Firenze; ed io stimerei assai meglio far l'estate costi che in Pisa per la vostra salute.

Datemi qualche avviso del signor Giulio: non potendo aver risposta d'alcune mie scrittegli, non so s'è morto o vivo. Del resto, mi vi raccomando, assicurandovi che la maggiore mia consolazione. è il pensare che ho voi per amico. Comandatemi, e vi bacio le mani. — Di Roma, questo dì 13 di giugno, 1654.

Amico vero.

#### LETTERA VII.

M'avete fatto una gola d'altro che di baie con la nuova datami d'essere stato nella Garfagnana e goduto del selvaticume di quel paese, tanto geniale alla nostra natura. Per certo vi giuro che non so che sia stata felicità da Monte Rufoli e Barbaiano in qua; e pure quei luoghi, come voi dite, non vagliono nulla in riguardo di questo accennatomi. In somma non vi penso che non m'attristi, segno evidente che furono di non ordinario nutrimento all'animo e di salute al corpo. Ma parliamo d'altro; chè, per essermene appena ricordato, mi vien voglia di lagrimare.

La villetta da voi offertami, concorro ancor io ch'è gran prerogativa l'esser sua libera; ma quello stare vicino all'abitato guasta ogni sua bellezza; oltrechè, non essendoci bosco, fa che in tutte lo cose riesca presso di me imperfetta.

Oh quanto mi dispiaco della disgrazia del signor Cavalier Leoli! e per certo che sento nell'anima questa sua affizione. Vi prego a riverirlo a mio nome, come vi prego a fare con tutto il resto della buona conversazione. Del Canonico non dirò cosa nessuna: bastami solo che di questa commedia sia l'unico Bertoldino; e gli si fanno burle, che non le mandería giù una balena, a segno tale che dice volersene o ritornare in patria o andarsene in Francia. Se 'l signor Lancia sortisce la medesima ventura in codeste parti, può dire d'essere accommodato per le feste.

Son molte settimane che me la vado spassando in intagliare d'acqua forte; ed a suo tempo ne vedrete l'operazioni, giacchè non ho avuto ventura di far quello, che di presente fo, nella destinata solitudine di Strozzavolpi. Basta, riserberemo dell'altre cose da fare quando ritornerà la colomba. Fra questo mentre ricordatevi che si va in là con gli anni, e che molte cose e disastri, che la gioventù sopportava, l'età non così facilmente l'ammette. Dico questo non già per sollecitarvi, giovandomi il credere che in voi fiano le medesime inclinazioni che sono in me, per non perdere

affatto quel poco di speranza che mi resta in sì fatte materie.

Un saluto al signor Cosimo ed alla signora vostra sorella, così da mia parte come della signora Lucrezia: e di cuore vi abbraccio. — Di Roma, questo di 20 di novembre, 1660.

Amico vero.

#### LETTERA VIII.

Prima di scrivere ho consegnato la cassetta al procaccio di Fiorenza: Al Signor Simon Torrigiani, nella posta di Fiorenza, franca per il Sig. Gio. Batista Ricciardi. A Pisa. Con il quadretto ci troverete anche il disegno del Policrate in due pezzl, conforme fu disegnato a Strozzavolpe; quello dell'Alessandro con Diogene; Filolao, e due altri; cioè quello del Democrito al quale manca già un dito di disegno, il quale non ho potuto per ancora trovare; ed il

suo compagno del Diogene che butta la tazza: 11 il tutto benissimo condizionato, nella medesima maniera ch'ella me l'inviò a questa volta.

Circa ai due suoi quadri, quanto è stato a tempo l'avviso, che uno vuol esser per l'alto e l'altro per lo lungo! Intorno agli altri ch'ella desiderava per l'amico, i pittori che facevano di fiori comodamente bene, sono andati a Torino. Ve ne restano alcuni altri che fanno meglio; ma i prezzi non sono per le borse di cotesto cielo; e con simil sorta di persone io non voglio aver che fare. Di paesi e di animali non ci è cosa che mi soddisfaccia (parlando per la riga del buon mercato), chè del resto ci sarebbe da svogliarsi.

Mi dispiace che la casa non riesca di soddisfazione e che vi costringa ad abitare a soffitto, il quale incomodo sarà cagione ch'ella applichi a perfezionare il tugurio prima di quello ch'aveva talvolta risoluto di fare. Mi sono tutto rallegrato all'avviso ch'ella non sia mai stata meglio di salute della flussione. Spero in Cristo che anderà via ancor essa; e così resterete affatto libero. Il rimedio del non applicare è la manna vera del Paradiso, l'unico rimedio certo da conservarsi: onde vi esorto a serviryeno.

Non mancate d'abbracciare a mio nome il signor Cosimo e di riverire tutti di casa a mio nome, come di ricordarmi obbligatissimo a tutti cotesti signori: mentre di cuore, in compagnia di Farfanicchio e della signora Lucrezia, vi baciamo le mani. — Di Roma, questo di 11 di marzo, 1662.

Amico vero.

### LETTERA IX.

Non ho potuto prima di questo giorno darvi nuova del mio ritorno da Loreto, il qual sortì alli 6 del presente mese di maggio. Sono stato quindici giorni in continuo moto: e il viaggio è assai più curioso e pittoresco di cotesto di Fiorenza senza comparazione; atteso che è d'un misto così stravagante d'orrido e di domestico, di piano e di scosceso, che non si può desiderar di vantaggio per lo compiacimento dell'occhio.

Vi posso giurare che sono assai più belle le tinte d'una di quelle montagne, che quanto ho veduto fra tutto codesto. cielo di Toscana. La vostra Verucola (quale io stimavo di qualche orridezza) per l'avvenire la chiamerò giardino, in comparazione d'una delle trascorse alpi. Oh Dio! e quante volte vi ho desiderato, quante volte chiamato alla vista d'alcuni solitarissimi romitorii veduti per istrada, i quali se mi han fatto gola lo sa la Fortuna. Ci trasportammo in Ancona ed in Sorolo, e nel ritorno, in Assisi, di più del viaggio; luoghi tutti di straordinario diletto per la pittura.

Vidi a Terni, cioè quattro miglia fuori di strada, la famosa Cascata del Velino, fiume di Rieti; cosa da far spiritare ogni incontentabile cervello per la sua orrida bellezza, per vedere un fiume che precipita da un monte di mezzo miglio di precipizio ed innalza la sua schiuma altrettanto. Assicuratevi che in questo luogo non davo occhiata nè movevo passo, che non meditasse voi.

Datemi nuova di vostra salute, come di tutti di vostra casa; nè mancate d'abbracciarmi il signor Cosimo e di riverire sino ai gatti a mio nome. A tutti cotesti signori centomila baciamani: e di cuore a voi auguro ogni bene, mentre col cuore vi abbraccio. — Di Roma, questo dì 13 di maggio, 1662.

Amico vero.

## LETTERA X.

Ricevo il secondo plico, e subito fu portato come l'altro; ma senza la fortuna di poterlo consegnare in man propria del signor Conti, il quale non ho mai più veduto: e come voi dite, se non si vien per quattrini, non credo che si farà nulla al proposito. A questo io non ho colpa, avendogli significato che ero pronto per sborsargli ogni somma da lui domandatami.

I giorni passati fu da me un certo prete, il quale mi disse d'avermi a sborsare scudi dieci: e questo credo che sieno quelli che V. S. mi dice che 'l signor Marcantonio ha rimessi qui in Roma per detta causa. Io non gli volsi pigliare, dicendogli che, quando mi saranno domandati, li ripiglierò da lui; e così restammo. Per dirvela, questo negozio in mano al Bregiotti a me non piace nulla, essendo questo un soggetto

da niente e di nessuna stima: ma, perchè è stato eletto dal signor Conti qual voi stimate, io non dico cosa nessuna; tanto più, che in dette materie sono il Bertoldino del secolo, nè posso sentir cosa di maggior noia che questo nome di lite.

Ho concluso i due quadri che stavo lavorando, i soggetti de' quali sono del tutto e per tutto nuovi nè tocchi mai da nessuno. Ho dipinto in una tela di palmi otto per lo lungo, Pittagora, lungo la riva del mare, corteggiato dalla sua setta, in atto di pagare ad alcuni pescatori una rete che stanno tirando, acciò si ridia la libertà ai pesci: motivo tolto da un opuscolo di Plutarco.

L'altro è quando il medesimo, dopo esser stato un anno in una sotterranea abitazione, alla fine d'esso, aspettato dalla sua setta così d'uomini come di donne, uscì fuori, e disse venir dagl'Inferi, e d'aver veduto colà l'anima d'Omero, d'Esiodo, ed altre minchio-

nerie appettatorie di quei tempi così dolcissimi di sale. Queste due opere l'ho fatte per esporle alla fine di quest'altro mese alla festa di San Giovanni decollato. Di quanto succederà, ne sarete puntualmente avvisato.

Se vi venissero col leggere pensieri simili, di grazia notateli, atteso che riescono mirabilmente. Del resto, saluto il signor Cosimo e la signora sua consorte con tutti di casa, ed in particolare il mio signor Salvatorino, così da mia parte come della signora Lucrezia e Farfanicchio.—Di Roma, questo dì 29 di luglio, 1662.

Amico vero.

## LETTERA XI.

È superfluo il ricordarmi i trattenimenti di Strozzavolpe dell'anno passato; atteso che non passa giorno che d'ogni minuzia occorsaci non se ne faccia una solenne commemorazione con straordinario tormento del pensiero, qual, per trovarsi immerso nell'opposito, si crucia in rammentarsene le particolarità. Vi giuro che alle volte sgrido Augusto, il quale si ricorda di tutto, per non amareggiarmi la memoria, e massime in questo mese colmo di tante varietà; ma discorriamo d'altro, di grazia.

La festa di San Giovanni decollato riusci selennissima per più rispetti. L'obbligo di farla fu de'signori Sacchetti; per conseguenza il peso della distribuzione di Pietro da Cortona, come quello che depende ed è tutto di casa. Vi fu gran concorso di pitture antiche, avendo avuto questi signori per fine di sfiorare le più celebri gallerie di Roma. Vi esposi, oltre ai due quadri accennativi dei fatti di Pittagora, una tela più grande rappresentando il fatto di Jeremia, quando per ordine dei principi di Juda è calato in

una fossa per profetizzare la rovina di Jerusalem, ma a preghiera dell'Eunuco Ebedmelec n'è cavato fuori. Il numero delle figure erano tredici, e la misura di esse quanto al vivo. Ve ne furono due altri pezzi, i quali comecchè non furono fatti per quel fine non ne dirò di vantaggio: e questo è quanto alla festa.

Lessi subito la vita d'Apollonio composta da Filostrato, con mia particolar soddisfazione, per quel che s'appartiene alla curiosità: ma non ci ho trovato quello ch'ella mi significò che ci averia trovato di singolare e stravagante per la pittura, essendo fatti che quasi tutti darebbono in una cosa medesima: onde vi prego a propormi qualch'altra cosa, acciò vi potessi trovar cose più fuori dell'ordinario; avendovi però notato alcuni fatti per servirmene.

Del pasticcio non mi posso ricordare che cosa ella si sia: ma stimando voi che sia cosa che possa riuscire di vostra soddisfazione, non occorre altri discorsi: e se comporta la spesa dell'andare e del venire, contento voi, io contentissimo.

Degli accidenti che corrono non dirò nulla, che, per essere cose oggimai fatte pubbliche, la fama ne discorre per tutto.

Della lite del signor Marcantonio non so che si faccia, poichè da che sborsai al signor Conti li scudi quattro, non l'ho più veduto: ed io, come tutto il mondo sa, non parto mai dal monte della Trinità; e tanto calo all'abitato quanto la fame mi ci necessita.

Le stampe son venerate e richieste, ed a quest'ora pellegrinano per tutto. Ho due altri rami grandi in ordine, nè posso condurmi ad incominciarli, ricordandomi come furono lavorati quelli dell'anno passato.

Quanto poi mi sia dispiaciuta la nuova della morte del putto, lo sa il cielo; e in riguardo del dolore del signor Cosimo e di sua consorte: ma mi consolo, che le stampe son vigorose. Oh beati color ch' avvolti in fasce, etc.

Non mancate, scrivendo al signor Giacomo ed al signor Minucci, <sup>12</sup> di salutarli a mio nome, come il simile di fare con tutti codesti signori da me sommamente riveriti, predicati.

Vi ritorno a replicare di far la diligenza di qualche singolar fatto per la pittura, conforme andate leggendo. La signora Lucrezia ed Augusto ed io vi baciamo le mani di tutto cuore. — Di Roma, questo dì 16 di settembre, 1662.

A tutti di vostra casa un saluto.

### LETTERA XII.

Vi scrivo queste sole quattro righe per darvi nuova di me, a confusione di voi che vi siete dimenticato affatto di ragguagliarmi di voi, che altro non desidero in questa vita.

Ho sentito gusto grande, che 'l Brunetti si sia trasferito costà, e soddisfatto in parte alla vostra curiosità.

Nella festa di San Giovanni Decollato di quest'anno ho esposto un mio quadro grande, con figure quanto il vero, dell'istoria della Congiura di Catilina, espressa per l'appunto conforme la descrive Sallustio; ed in particolare agl'intendenti è straordinariamente piaciuta. Ve ne do parte, perchè così devo con un amico qual voi, mi siete. Del resto vi prego a darmi qualche avviso di vostra salute, e di credere che con me non vive memoria più tenace che questa del vostro affetto: e Iddio vi conservi.— Di Roma, questo di 8 di settembre, 1663.

Amico vero.

#### LETTERA XIII.

Resto straordinariamente maravigliato, che un cervello come il vostro si sia lasciato ridurre sino a questo giorno, per esperimentare quanto vaglia e di che tempra si sia Salvador Rosa nell'amicizia.

Ma se voi non ischerzate, m'è forza il credere che codesta vostra libertà nel pungermi non derivi che dal considerarmi in qualche parte vostro obbligato. Quando ciò fosse, soffrirò ogni vostra libertà, ma sino a'limiti del dovere; ricordandovi che nè io nè voi siamo iddii, e che, se voi siete uomo e uomo grande presso di me, io non pretendo d'esser cetriuolo presso degli altri.

Dunque, per avervi detto di non voler fare nelle vostre tele non più che due o tre figure, tanti schiamazzi, rovine, scapricciature, esperienze, vele di Serse, ed altre infinite querele imprudenti, che non l'avería dette in pasquale, ed incolparmi di peccato ch'io non saprò mai commettere! Chiano chiano (dice lo Napolitano), non tanto frusciamento! chè quando anco mi fossi ristretto non in due o tre ma in una sola figura di mia mano. averci creduto che fosse stata bastante per contentar voi, e sufficientissima a servir di compagna non solamente alla vostra ridicola bambocciata, ma, viva Iddio!, a qualsivoglia pieno quadro di mano di pittore primario. Vi confesso che non intendo nè capisco coteste vostre cabale, nè so darmi ad intendere che in questo accidente foste per pretender più che le tele di mia mano dipinte: ed in questo, se in me fosse stata quella colpa che voi mi rovesciate, non vi avería con tre delle mie lettere sollecitata l'esecuzione, come voi sapete molto bene.

Ma, giacchè 'l mio destino mi sforza anche con voi ad esercitar l'apologie (cosa che mai mi saria immaginata), di-



co che intesi di dire e che sempre dirò, e eternamente così troverete, che da molto tempo in qua sento nell'operare una così straordinaria stanchezza, che, per non perdere e straccare il gusto del dipingere, eleggo soggetti facili e che non mi abbiano a durare molto tempo sotto al pennello, e di rado trapasso il numero delle figure accennatevi: e so in questo volete usare, col non crederlo, le vostre solite interpretazioni, dopo avere attribuito il tutto a mia fierissima disgrazia, datemi licenza ch'io vi scemi qualche parte dell'ottimo concetto che sempre ho avuto della vostra bell'alma.

Vedi, Ricciardi: se la nostra contesa si ristringesse in materie letterarie, facilmente ti crederei; ma, trattandosi di volermi tacciare di poco grato e d'uomo d'animo misurato nella corrispondenza, ti mostrerò sempre i denti, se non per morderti, almeno per difendermi; e mi sarà facilissimo il provarti il contrario, essendo oggimai bastantemente conosciuto, se non da voi, dal resto di tutto il mondo.

Vi confesso, che, da che vi conosco, non mi siete dispiaciuto più di questa volta: nè mai mi saría immaginato che un amico come voi m'avesse ad offendere in quello donde io so che merito maggior lode.

Ai pittori della mia condizione e genio stravagante è forza, dalla misura in poi, lasciare il resto in libertà (così averei fatto io in accidente simile con voi); e contentarsi di non volere insegnare ai babbi a far figliuoli; e, come ho detto di sopra, a secondar il genio di chi ha da operare; e credere ch'ogni poca cosa di pittore classico è per ricevere e pregio e lode da chi vivamente intende; e vi ricordo che val più un solo verso d'Omero che un intero poema d'un Cherilo.

Non dirò di vantaggio, per non dar luogo alla collera nella quale m'avete messo. Ah Dio! e chi mai sentì minchionería più massima di questa? creder d'esperimentare l'amico pittore dalla quantità delle figure!

Serbate, serbate, amico, codeste vostre rigorose cavillazioni per le poesie e non per il mio animo, il quale per voi è impeccabile: e se questo succede per la soverchia mia schiettezza e libertà di lingua, vi prometto per l'avvenire in simili minchionerie d'adularvi ancor io. Saluto tutti di casa, e voi abbraccio con l'anima. — Di Roma, questo dì 4 di giugno, 1664.

Amico vero.

#### LETTERA XIV.

Siete pur buono a farvi dare ad intendere che io sia applicato a far danari, e massime ne' presenti tempi, quando ogni fedel cristiano fa sei nodi ad un-testone. Questi che v'ha raggua-

Rosa, - Poesie.

gliato di questa fola o mi desidera bene o sogna: della prima lo ringrazio, della seconda mi dispiace che non sia vero. Ricciardi mio, tutte le mie ricchezze consistono in quei quattro baiocchi applicati nelle lane; i quali negozii, per grazia de' signori rumori di guerra, sono dismessi affatto; e per conseguenza impediti a me quei pochi emolumenti che se ne cavavano. È ben vero che mi trovo vicino ad un migliaio di scudi di pitture fatte, delle quali con difficoltà non ordinaria se ne va esitando qualcheduna. Commission da farne! è un anno che non s'è veduto cane ad ordinarne: e se le cose della guerra piglieranno vigore, potrò piantare i pennelli nell'orto: ed eccovi detto e scoperto tutti i miei arcani intorno al far danari. Contuttociò vi prego a mantenere in questa fede quelli che lo credono.

Vado smaltendo qualche carta, con la qual mercanzia mantengo viva la borsa; e a questa mercanzia anco vi si aggiunge la nuova imposizione che si tratta di mettere alla carta. Amico, le nostre ricchezze bisogna che consistano nell'animo, e di contentarsi di libare, quando altri ingoiano le prosperità. Basta, s'io vendessi tutte queste mie pitture che di presente mi trovo, vorrei avere in culo Creso: ma ci vuol del tempo.

Mi dispiace della cattiva raccolta del vino; ed in questo l'esser poeta vi nuoce.

Farfanicchio vi saluta, e vi porta di continuo nella lingua: ed il nostro focolare in questa stagione non ode cosa più frequente che il vostro nome.

Vi prego a riverire in mio nome tutti di casa, ed a credere, come sempre vi dirò, che non ho cosa più viva nel mio cuore che voi: e vi bacio le mani. — Di Roma, questo dì 2 di gennaio, 1665.

Amico vero.

## LETTERA XV.

Avete ragione; onde datemi pure dello smemorato, chè mi si deve. Non ricordarmi della carta del Filolao, e pure involger l'altre; e l'aveva sotto gli occhi! Compatitemi, perchè ho buona parte di me fuora di me medesimo. Con altra occasione vi perverrà nelle mani.

Per soddisfarvi circa a quel pinx delle mie carte, ve l'ho messo per mia cortesia, e per far credere ch'io in tanto l'ho intagliate in quanto l'avevo dipinte: ma la verità è che, dall'Attilio in poi tra le grandi, e dal Democrito e Diogene della scodella fra le mezzane, nessun'altra è stata da me colorita; nè è stata bastante una fantasia come quella de' giganti a muovere la voglia a nessuno di vedersela colorita. A questo proposito averei occasione di scrivervi una bibbia, non già sacra ma scomunicatissima: non lo fo, perchè così mi detta la genero-

sità del mio animo e della mia forse non daunabile superbia. Oh quanto siamo tenuti alla scuola degli Stoici, i quali ci hanno insegnato un'efficace medicina per alcune umane difficoltà!

Le dedicatorie, o latine o volgari, ci devono importar poco: con tutto ciò curerò di soddisfarvi.

Vi mandai per l'ordinario passato la licenza domandatami: averei caro che vi giugnesse sicura. Quella vostra particolarità (così vi fossimo noi), parlando della villettina, mi ha pieno di amaritudine, avendomi fatto ricordare delle divine solitudini di Strozzavolpe; ch'ogni abitato luogo è nemico mortale degli occhi miei.

Per sollievo del mio animo vado meditando qualche viaggio: se succederà in ciò risoluzione nessuna, ve ne darò parte; caso che no, svanirà con gli altri miei castelli in aria.

Del resto vi prego a comandarmi ed a credere ch'io non ho di vivo e di tenace nella mia memoria e nel mio cuore che 'l vostro affetto e l'obbligazioni che professo alla mia Lucrezia: la quale in compagnia d'Augusto vi riveriscono: ed io di cuore v'abbraccio. — Questo di 11 d'ottobre, 1665.

Di V.-S.

Amico vero.

#### LETTERA XVI.

Questo smarrimento di lettere a me servirà, che un giorno perda affatto il resto del mio poco cervello. Vi giuro che cinque sono state le lettere inviatevi prima di ricevere quest'ultima vostra per l'ordinario di Milano, la quale mi ha rimesso una dozzina d'anni di vantaggio: e se non compariva, ero per mettere in ordine la valigia e marciare a cotesta volta; e per certo che l'indovinavo, poichè averei potuto servire

di fattore al murator della vostra fabbrica. Argomento sicurissimo che voi avete trovo il tesoro al detto de' Napoletani, i quali dicono: « chi ha denaro, fraveca; e chi ha viento, naveca.»

Ma che direte della mia vista, la quale mi va così declinando, che non posso leggere una lettera, se non la discosto quattro palmi dagli occhi? La testa non patisce altro naufragio, accorgendomi giornalmente che la spensierataggine mi fu e m'è di presente di grandissimo giovamento.

Le settimane, passate per grazia della fortuna, finii d'accomodarmi i venti scudi il mese; sicche non ho da pensar più a questo punto: tutto quello che s'andra 'facendo, servirà di vantaggio. Ve lo fo sapere, acciò ve ne possiate prevalere nell'occasioni.

Ieri Augusto incominciò il suo primo mezz'occhio. Quello che sia per essere di lui in questo genero del disegno, lo rimetto al soggetto. Vi riverisco: conforme il simile fa la signora Lucrezia, la quale si ritrova con non troppo buona salute.

Qui teniamo Monsù Possino più dall'altro che da questo mondo. Il mio signor Giulio Martinelli anch'esso si ritrova in un fondo di letto con le gambe tutte impiagate, e, quel che più importa, con 73 anni in su le spalle. Il cielo sia quello che liberi e l'uno e l'altro, e conceda a voi tutto il bene che desiderate: mentre io di tutto cuore vi abbraccio e riverisco. — Di Roma, questo di ultimo d'ottobre, 1665.

Di V. S.

Amico vero.

## LETTERA XVII.

Col P. Cavalli è stata V. S. servita nella conformità che desiderava: resta ch'io la soddisfaccia circa le sue curiosissime domande. Primieramente la misura dell'Attilio sono braccia quattro di lunghezza e poche dita di più; e di altezza due e mezzo, poco più. Il regalo che ne riportai furono cento piastre sotto una forma di cacio parmigiano mandatami in una camestra. Di detto quadro n'ho trovo più volte cento doble; e se avessi a dipingere adesso, non lo farei per meno di quattro cento scudi. 13

Di quello delle Streghe, la sua lunghezza sono braccia due e un quarto, e alto uno e mezzo poco più. Il suo regalo furono quindici doble; e sono ormai venti anni che lo feci. Di questo, ogni volta che il signor Rossi se ne avesse voluto privare, gli potevano entrar nelle mani quattrocento scudi: una volta gliene furono offerti cinquecento: ed io gli ho fatta la profezia, che dopo me, sarà in prezzo di mille scudi; atteso che trapassa i segni della curiosità, e come tale si mostra dopo tutte le cose e sta coperto col taffettà. Ed ecco soddisfatta

alla vostra curiosità con la confidenza dovuta.

I giganti e l'Edipo non sono stati da me ancora dipinti, il resto sì: è ben vero c'ho pensiero una volta dipingerli, se mi verrà fatto.

L'ambasciator Priuli, mentre stette in Roma, prese di me tre tole, una grande e due mezzane; ed un'altra commesse da Parigi; che sono al numero di quattro, con una piccola. E questo è quanto V. S. desidera saper da me. Aggiungo a questo, che qui non capita francese che si diletti di pittura che non procuri di aver qualche cosa del mio.

Intorno alla salute, me la vado passando al meglio che sia possibile; e come vi scrissi, mi bisogna fuggire il freddo. L'andare a Venezia non so se mi potrà riuscire: basta; mi rimetterò al destino. Vi prego con tutto il cuore riverirmi il signore Minucci, signor Signoretti, e signor Cordini: mentre voi salutano con quell'amore che vi si de-

ve la signora Lucrezia ed Augusto, ed io v'abbraccio di tutto cuore. — Di Roma, questo di 15 di dicembre 1666. Di V. S.

Amico vero.

## LETTERA XVIII.

Quando credevo che l'indiavolata stagione presente fosse per finire, da quattro giorni in qua s'è fatta da capo. Il freddo di quest'anno è stato così fuor del consueto bestiale, che mi ha fatto temere più d'una volta d'avermi a perdere affatto. La mia testa al caldo si distempera, al freddo si riduce a temer di una caduta all'improvviso e dire alla sua vita, buona notte, a rivederci a'liti d'Acheronte. Ho sofferto due mesi di dolor di testa, con tutto il riguardo di regolarmi da Gallina. I miei piedi sono continuamente due pezzi di giaccio, con

tutto il beneficio dei calzerotti fattimi venire da Venezia. Nelle mie stanze non vi si smorza mai il fuoco; e, più diligente che non era il Cavagliere Cigoli,11 non è fessura in mia casa che non sia giornalmente da me stoppata diligentemente: e pure non posso riscaldarmi, nè mi riscalderiano le faci di Cupido ne gli abbracciamenti di Frine. D'ogni altra cosa il mio labbro favella che di pennello; le tele volte al muro, i colori in tutto e per tutto impietriti; nè altre specie in me si raggirano che di cammini, di bracieri, scaldaletti, manicotti, guanti impellicciati, scarpini di lana, berrettini foderati, e simili sorte di cose. In fatti, amico, io mi conosco assai deteriorato dal mio solito calore: e che sia vero. mi son ridotto a passare i giorni intieri senza favellare: e quella ardenza d'una volta in me spiritosa, la contemplo sfumata affatto. Guai a me, amico, se mi trovassi necessitato d'avere ad esercitarmi il pennello per bisogno, che saria

sforzato o di morir sotto il giogo o di strapazzare il mestiero.

Ma se voi mi domandate in che spendo il giorno ne' mesi dell'inverno, risponderei: i giorni sereni in camminare solo come un pazzo, visitando tutte le solitudini di questo cielo; i giorni cattivi, serrato in casa a passeggiare come un forsennato ovvero a leggere qualche libro, e sentire più che esercitare chiacchiere. Non passa settimana che non rimanga richiesto di pitture, a segno tale, che da molti ne vengo straordinariamente ripreso: ma li lascio cantare, chè sa molto bene la mestola i fatti della pignatta.

Ma discorriamo di cose meno malinconiche. Questa mattina sono stato un paio d'ore col nostro signor Francesco, il quale abita vicino al mio quartiere. Stava concludendo un paese, e gli ho giovato in molte cose; conforme feci in un altro ai giorni passati. Li tengo sempre ricordato che si prevaglia di me in tutto quello che li farà di bisogno, poichè così mi vien comandato da voi. Il suo costume a me non dispiace; la vocazione nell'arte è sicura, ogni volta però che vorrà assiduamente applicarci col contentarsi di non contentarsi. Vi saluta caramente, e dice di non ricevere vostre lettere, come il simile posso dire anch'io.

Le settimane passate fu da me il signor Cavagliere Fabbroni con intenzione di trasferirsi a cotesta volta; ma poi s'è mutato d'opinione, e recita da Pasquella in alcune commedie che si fanno in casa del signor Contestabile recitate all'improvviso da Cavalieri. Discorremmo sempre di voi, ed in particolare di quella divinissima giornata, di tanti anni sono, nelle riviere di cotest'Arno.

Datemi qualche ragguaglio della vostra salute (non dico della vostra fortuna, che so ch'è sempre la medesima). Ditemi se fate nessuna commedia? Come sta il signor Cosimo? mentre a voi si raccommanda la signora Lucrezia in compagnia d'Augusto. A nuova stagione preparatevi d'averci a rivedere, chè a me non basta più l'animo di mandarla più alla lunga.

Se vi bisognassero denari, io ne ho sempre per voi; e di cuore v'abbraccio. — Di Roma, questo dì 26 di gennaro, 1666. Di V. S.

Amico vero.

#### LETTERA XIX.

Vi scrivo di ritorno dalla valle di Giosaffatte, cioè dalla festa di san Giovanni Decollato, la quale tale è stata per me in quest'anno. Un fratello d'un Papa, insieme con quattro suoi figliuoli entrati novizi in quella Compagnia, per togliere la speranza a quanti siano mai per tentar simil festa per l'avvenire, hanno voluto sfiorare Roma delle sue più superbe pitture, ed in particolare de'più famosi quadri della regina di

Svezia, i quali soli, senz'altra compagnia, erano bastanti a spaventare il medesimo inferno.

Il primo motivo di questi signori fu di non servirsi di nessun'opera di pittori viventi; risoluzione che più m'invogliò a procurarne il concorso: e con non ordinaria fatica ottenni io solo, fra i vivi, di cimentarmi fra tanti morti.

Vi giuro, amico, che mai non mi sono trovato in impegno maggiore: ma perchè occasione più bella non era per sortir mai più, per non tradirla, ho questa volta arrisicato il tutto per confermarmi nel credito della fama.

Mi do ad intendere che siate per rallegrarvene, avendo saputo mostrar la fronte con tanti Achilli dell'arte della pittura. Ma perchè so che bramate sapere quali siano stati i soggetti delle mie pitture; uno è stato il fatto di Saulle, quando dalla Pitonessa ottenne di favellare all'anima del Profeta Samuele. quadro di misura di palmi 12 d'altezza e 9 di larghezza; l'altro, d'altezza di palmi 9 e largo 5, rappresenta San Giorgio in atto di trionfare dell'estinto dragone. E quest'è quanto, amico, devo dirvi per iscusa di non avervi potuto soddisfar con mie lettere.

Del resto, a me dispiacciono sin nell'anima i vostri travagli; nè mai cesserò di repplicarvi, che, se v'ha parte la penuria del denaro, la mia borsa è sempre piena per voi, senza che mi abbiate nè anche a ringraziare.

Mi dispiace sentir che'l Cesti<sup>15</sup> sia per trasferirsi a Venezia; luogo che dovria sfuggire più che la peste, per non rammentar negli animi di coloro gli accidenti succeduti per sua cagione.

Riverisco il signore Cosimo, e saluto tutti gli amici: mentre abbraccio voi con tutto il mio cuore. — Di Roma, questo dì 15 di settembre, 1668.

Di V. S.

Amico vero.

## LETTERA XX.

Sonate le campane, chè finalmente, dopo trent'anni di stanza in Roma e d'una strascinata speranza ripiena di continovate lamentazioni e co'cieli e con gli uomini, s'è pure spuntato una volta di mettere al pubblico una tavola d'altare.

Il signor Filippo Nerli depositario del Papa, ostinato di vincere questa durezza, di fatto ha voluto fabbricare una sua cappella nella Chiesa di san Giovanni de'Fiorentini; ed a dispetto delle stelle ha voluto che vi facessi la tavola; la quale incominciata da me cinque mesi sono, la tralasciai con intenzione di ripigliarla a quadrigesima. Ma l'accidente della festa, che i signori Fiorentini sono necessitati di celebrare in detta chiesa per la canonizzazione di santa Maddalena de'Pazzi, m'ha sforzato a ripigliare il lavoro e chiu-

dermi in casa, ove sono stato un mese e mezzo in continove agonie, per trovarmi a tempo anch'io con la mia tavola alla lor festa. Quest'impegno m'ha tenuto non solo lontano dal commercio della penna, ma da ogni altra cosa di questo mondo: e vi posso dire che mi son dimenticato infin di mangiare: ed è stata così ardua la mia applicazione, che verso il fine mi necessitò a star due giorni in letto; e se non mi aiutavo col vomito, per certo che la passavo male, mediante alcune crudezze accumulate nello stomaco. Però, amico, compatitemi, se per la riputazione del pennello ho trascurato al debito che dovevo a voi della penna.

Sono due giorni che lavoro intorno alla tela del San Torpè: finita che sarà, ve ne darò subito avviso. Fra tanto vi prego a volermi bene ed a pensare di rivederci, non bastandomi l'animo di mandarla più alla lunga.

La signora Lucrezia con non troppo

ج أجما والمنافقة والمنافقة ، و المنافقة

buona salute, ed Augusto il simile, vi salutano, e spiritano di rivedervi; e tutto giorno non si fa altro che rammentare gli accidenti di Strozzavolpe. <sup>16</sup> Al signore Fabbretti un bacio a mio nome: mentre vi abbraccio con tutta la mia anima. — Di Roma, questo dì 11 ottobre, 1669.

Di V. S.

Amico vero.

Il Dottor Oliva vi saluta.



# NOTE.

- 1 Vedi il Discorso, Salvator Rosa, in principio del volume.
- <sup>2</sup> Il Rosa avea barattato con un quadro dell'Albano un proprio paese fatto pel Ricciardi.
- 3 Al Rosa dispiaceva, che dopo che il Ricciardi gli avea indirizzata una sua canzone, ne indirizzasse una al Cascina.
  - Amico del Ricciardi.
  - <sup>5</sup> Di gente corsa a vedere il quadro.
- <sup>6</sup> Cavaliere di San Stefano, e Lettore di Legge in Pisa.
- 7 Gio. Batista Ricciardi compose varie commedie in prosa molto facete.
- 8 Sciose, cioè cose, detto all' uso dei Franzesi per ischerzo.
  - 9 Canonico Pisano.

- 10 Il Melosi poeta faceto.
- 11 Tutti questi sono disegni di carte intagliate dal Rosa.
- 12 Paolo Minucci comentatore del Malmantile.
- 13 Questo quadro ora è in casa del Contestabile. Fu intagliato in rame da Salvatore stesso.
  - 14 Pittore celebratissimo.
  - 13 Maestro di musica eccellente.
  - 16 Villa del signor Ricciardi.

FINE.

#### INDICE.

| THE DI DALFATOR HOSE Pag. III          |
|----------------------------------------|
| SATIRE.                                |
| Dedica premessa alla prima edizione. 3 |
| SATIRA I La Musica 5                   |
| Note alla Satira Prima                 |
| SATIRA II La Poesia 51                 |
| Note alla Satira Seconda 91            |
| SATIRA III La Pittura                  |
| Note alla Satira Terza                 |
| SATIRA IV La Guerra                    |
| Note alla Satira Quarta199             |
| SATIRA V La Babilonia 225              |
| Note alla Satira Quinta 266            |
| SATIRA VI L'Invidia 287                |
| Note alla Satira Sesta                 |
| Contro quelli che non lo credevano     |
| Autore delle Satire                    |

#### ODI.

| 1 Strofe per musica Pag. 563                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II La Strega                                                                                      |
| III Lamento 566                                                                                   |
| IV Che la vera felicità non con-                                                                  |
| siste nell'abbondanza delle                                                                       |
| ricchezze, ma nella penuria                                                                       |
|                                                                                                   |
| de' desiderii 369                                                                                 |
| V Amplificazione del testo di                                                                     |
| Giobbe, dove la moglie ten-                                                                       |
| tandolo dice « Et adhuc ma-                                                                       |
| nes in simplicitate tua? » . 374                                                                  |
|                                                                                                   |
| VI Risposta di Giobbe alla moglie. 581                                                            |
| VII. — Quare ergo impii vivunt, sub-<br>levati sunt, confortatique<br>divitiis? — Job. c. XXI 584 |
| LETTERE.                                                                                          |
| Al dottor GB. Ricciardi 595                                                                       |
| AT HULLOT GD. Effection of The ASS                                                                |
| Note                                                                                              |
|                                                                                                   |

195101 TOBLIOTECA MAZE ROMA

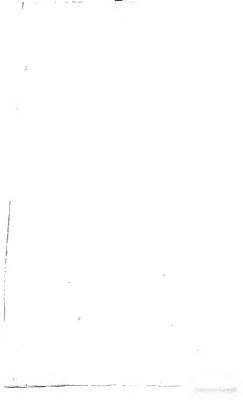

#### NUOVE PUBBLICAZIONI.

- Iliade di Omero, tradotta da V. Monti. Un volumetto.
- Ricordi di Marc' Aurelio Antonino. Un volumetto con ritratto.
- Rime di Gabriello Chiabrera, a cura di F. L. Polidori. Un volumetto con rit.
- Il Pastor Fido di-G. B. Guarini con il Discorso critico dell'Autore sopra di esso. — Un volumetto con ritratto.
- Imitazione di Cristo, nuova versione di Cesare Guasti. — Un vol. con incisione.
- Alfleri, Tragedie. Tre volumi con incisioni.
- Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli (1799) di Vincenzo Coco. — Un volumetto con ritratto.
- Vita di Antonio Giacomini Tebalducci e altri scritti minori di Jacopo Nardi. — Un volumetto.
- Poeti Érotici del secolo XVIII, per cura di G. CARDUCCI. Un volumetto.
- L'Odissea di Omero, tradotta da Ippolito Pindemonte. — Un volumetto.
- Poeti Greci minori, tradotti da varii e pubblicati a cura del professor Giacomo Zanella. — Un volumetto.
- Monti Vincenzo, Versioni poetiche varie con giunta di coso rare o inedite a cura di G. Canducci. — Un volumetto.

Tig?



di BONIFAZI AUGUSTO

